

BIBL NAZ.
VIII. Emanuele III
Race
Se Marins
A.
1211



Rea Millanier 1124 82

U. . . . . . . Group



# REGOLE

Eñ

# OSSERVAZIONI

BLL

# LINGUA TOSCANA

RIDOTTE A METODO, ED IN TRE LIBRI DISTRIBUITE

DA

# SALVADORE CORTICELLI

BOLOGNESE

Prete professo de Chierici Regolari

NAPOLI, 1827

DA' TORCHI DEL TRAMATER
Lurgo S. Gio: Maggiore n. 305



# 

# Altra Lettera di N. S. dopo la seconda Edizione. DILECTO FILIO

# SALVATORI CORTICELLIO

CLER. REG. BARNABITAE.

Dilecte Fili salutem , et Apostolicam Benedictionem.

Per le mani di Monsignor Laurenti abbiamo ricevuti i due esemplari della nuova edizione della sua Gramatica toscana: ed uno di
questi è stato regalato da Noi al Cardinale Passionei Cardinale Letterato, e che ha una superba
Biblioteca, e che ne ha avuta una gran consolazione. Dopo averla Noi ringraziata della finezza
usataci, Panimiamo alla terza Edizione; essendo al parere di tutti l'Opera bella, utile, e
che fa onore alla nostra comune patria; nella
quale se non si parla felicemente Italiano, si
ritrova però chi insegna agli altri il parlare, e
scriver bene Italiano. Terminiamo col darle l'Appostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem. Die 21 Decembris 1754 Pontificatus Nostri Anno decimo quinto.

A LO BOLLA TRANSPORT

# TAVOLA

# DE'LIBRI, E DE'CAPITOLI DELLA PRESENTE OPERA.

# LIBRO PRIMO

# DELLE PARTI DELLA TOSCANA ORAZIONE.

| 7                                               |       |     |
|-------------------------------------------------|-------|-----|
| CAP. 1. DEL toscano alfabeto                    | pag.  | 1   |
| CAP. 2. Delle sillabe                           | • 32  | 3   |
| CAP. 3. De Dittongi toscani                     | . »   | - 5 |
| CAP. 4. Delle parole                            | 10    | ivi |
| CAP. 5. Della toscana orazione, e delle sue par | ti. n | - 6 |
| CAP. 6. Delle divisioni del nome                | . »   | 3   |
| CAP. 7. De' nomi alterati                       | . »   | - 8 |
| CAP. 8. De' nomi partitivi, e de' numerali:     | . ))  | 11  |
| CAP. Q. Delle varietà, o sieno passioni del non | ne »  | 12  |
| CAP. 10. Del segnacaso                          | ٠ ٣   | 16  |
| CAP. 11. Dell' articolo                         |       | 17  |
| CAP. 12. Della declinazione de' nomi            | . ))  | 19  |
| CAP. 13. De' nomi indeclinabili                 | . v   | 20  |
| CAP. 14. De' nomi eterocliti di doppia uscita   | . 20  | 21  |
| CAP. 15. De nomi eterocliti, che hanno un so    | lo :  |     |
| plurale, ma con desinenza fuor                  | di .  |     |
| regola                                          |       | 23  |
| CAP. 16. De' nomi difettivi                     | . D   | 24  |
| CAP. 17. Del pronome                            | . 33  | 26  |
| CAP. 17. Del pronome                            | . 2)  | ivi |
| CAP. 19. De' pronomi derivativi                 | . 33  | 29  |
| CAP. 20. De pronomi dimostrativi di persona     | . w   | 31  |
| CAP. 21. De' pronomi dimostrativi di cosa .     | . n   | 40  |
| CAP. 22. De' pronomi asseverativi               | . ກ   | 41  |
| CAP. 23. De' pronomi relativi                   | . 10  | 43  |
| CAP. 24. De pronomi di qualità                  | . 33  | 47  |
| CAP. 25. De' pronomi di diversità               | . 33  | 49  |
| CAP. 26. De' pronomi di meneralità              | . 2   | 52  |
| CAP. 27. De' pronomi, che dinotano numero,      | 0     |     |
| quantità indeterminatamente                     | - »   | 57  |
| CAP. 28. Del verbo.                             |       | 62  |
| CAP. 29. Delle variazioni del verbo             | . "   | 63  |
| CAP. 30. Alcune generali osservazioni sopra     |       |     |
| santado generale discretatore sopra             |       | 65  |

| The street of the second                                                                    | ¥          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAP. 31. Confugazione del verbo essere :                                                    | » 66       |
| CAP. 32. Conjugazione del verbo avere                                                       | 70         |
| CAP. 33. Uso de verbi essere, ed avere nelle                                                |            |
| conjugazioni degli altri verbi, e                                                           | MC.        |
| quando avere si ponga per essere, o                                                         |            |
| per dovere                                                                                  | 73         |
| CAP. 34. Conjugazione del verbo amare, ch'è                                                 | 1          |
| la prima regolare, co' suoi anomali CAP. 35. Conjugazione del verbo temere, ch' è           | n 75       |
| CAP. 35. Conjugazione del verbo temere, ch' è                                               |            |
| la seconda regolare                                                                         | w 80       |
| CAP. 36. De' verbi anomali della seconda conju-                                             |            |
| CAP. 37. Conjugazione del verbo leggere, ch' è la                                           | s 83       |
| CAP. 37. Conjugazione del verbo leggere, ch' è la                                           | 453        |
| CAP. 38. Verbi anomali della terza conjuga-                                                 | 85         |
| CAP. 38. Verbi anomali della terza conjuga-                                                 | A. A.      |
| zione.                                                                                      | 89         |
| CAP. 39. Conjugazione del verbo sentire , ch'è                                              |            |
| la quarta regolare                                                                          | 0 93       |
| CAP. 40. Anomali della quarta conjugazione .                                                | n 93       |
| CAP. 41. De verbi difettivi                                                                 | 95         |
| CAP. 42. De' verbi passivi, e degl'impersonali.                                             | 96         |
| CAP. 43. Del participio                                                                     | 98         |
| CAP. 44. Del gerundio                                                                       | 101        |
| CAP. 45. Della preposizione                                                                 | ) ivi      |
| CAP. 46. Del ripieno                                                                        | 103        |
| CAP. 47. Dell' avverbio                                                                     | 0 111      |
|                                                                                             | 113        |
| CAP. 49. Della congiunzione                                                                 | o iyi      |
| LIBRO SECONDO                                                                               | Mary.      |
| LIBRO SECONDO                                                                               | -          |
|                                                                                             | -          |
| DELLA COSTRUZIONE TOSCANA.                                                                  | -0.1       |
| CAP. 1. Idea generale della costeurione toreana                                             |            |
| CAP. 1. Idea generale della costruzione toscana.  CAP. 2. Della costruzione de verbi attivi |            |
|                                                                                             | 122<br>ivi |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             | 127        |
| Quarto ordine                                                                               |            |
| Sesto ordine.                                                                               |            |
|                                                                                             | 132        |
|                                                                                             | 134        |
|                                                                                             | 136        |
| A mother constraints as verbs neatre                                                        |            |

| W          | 10-1                               |         |           |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 2 -        | Primo ordine                       |         | , n 137   |
| 9          | Secondo ordine                     |         | . » 138   |
| -          | Torso ordina                       |         | - » 14o   |
| -          | Terzo ordine  Quinto ordine        |         | . p 1/2   |
|            | Quinto ordine                      |         | . » 143   |
| _          | Sesto ordine                       |         | - » +45   |
|            | Sellimo ordine                     | . 1     | i » 146   |
| CAP. 5. De | lla costruzione de verbi neulri    | passi   | vi. » 117 |
|            | Primo ordine                       |         | · » 148.  |
| 10         | Secondo ordine                     |         | . » 149   |
|            | Terso ordine                       |         |           |
|            | Quarto ordine                      |         | . n 154   |
|            | Quinta prdine                      |         | . » ivi   |
| -5         | Sesto ordine.                      |         | . » 155   |
| 2344       | Settimo ordine                     |         | · » 157   |
| CAP. 6. De | Settimo ordine                     | rsona   | li. » ivi |
|            | Primo ordine                       |         | e n 158   |
| . / 8      | Secondo ordine                     |         | . » ivi   |
| Van        | Terzo ordine                       |         | . » 16o   |
|            | Quarto ordine                      |         | . » 161   |
|            | Quinto ordine                      |         | » 162     |
| CAP. 7. De | Quinto ordine                      | i .     | . » 163.  |
| 2000       | Stato in luogo                     |         | · » 164   |
|            | Moto da luogo                      | . 9     | 5 × 168   |
|            | Moto per luogo                     |         | · » ivi   |
| 71         | Moto a laogo                       |         | . n 170   |
| 7          | Moto verso luogo                   |         | · » 171   |
| -          | Moto infino a luogo                |         | , » 172   |
|            | Della distanza d'un luogo a        | ll' ati | ro n 173  |
| CAP. 8. D  | i varj casi, che sono comuni       | a mo    | lti .     |
|            | verbi                              |         | · » 174   |
| CAP. q. D  | della costruzione degl'infiniti de | ' vert  | i. » 177  |
| CAP. 10. D | ella costruzione del gerundio      |         | . » 183   |
| CAP. 11. D | ella costruzione del participio    |         | . » 187   |
| CAP. 12. D | ella costruzione del nome .        |         | . » 190.  |
|            | Dell' articolo                     |         | . » ivi   |
|            | Del segnacaso                      |         | · » 195   |
|            | Del nome sustantivo                |         | . » 197   |
|            | De' nomi addiettivi                |         | . 1198    |
|            |                                    |         | . » 201   |
| ١ .        | De' superlativi                    |         | . » ivi   |
|            | De partitivi                       |         | · » 202   |
|            | De' pronomi                        |         | . » iyi   |

| VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. 13. Della costruzione della preposizione .: » 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Delle preposizioni semplici n 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAP. 14. Della costruzione dell' avverbio 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Degli avverbi, che hanno caso . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avverbj di particolare osservazione » 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAP. 15. Della costruzione dell'interiezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAR 16 Della costrucione della consigni - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAP. 17 Della costruzione figurata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAP. 18. Delle particelle, e degli affissi 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12721-02 To 12 OUT TO COM 1 TO 1990 F 1096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIBRO TERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DLLLA MANIERA DI PRONUNZIARE, E DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SCRIVER TOSCANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAP. 1. Del valore, e della pronunzia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vocatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAP. 2. Del valore, e della pronunzia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAP. 2. Det valore, e della pronunzia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAP. 2. Det valore, e della pronunzia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAP. 2. Del vodore, e della pronunzia delle CAP. 3. Dell'accento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti ivi CAP. 3. Dell'accento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti ini ivi CAP. 3. Dell'accento any delle consonanti ini ivi CAP. 3. Dell'accento any della consonanti ini ivi capare di pieti apparerojo any della consonanti della sillabe ini ivi capare della consonanti della consonanti c |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle CAP. 3. Dell'accento. CAP. 3. Dell'accento. CAP. 4. Deit' upostrofo. CAP. 5. Delle stroncature delle sillabe. 279 CAP. 0. Dettu accressimento delle parole. CAP. 7. Quando le parole si possino scenare in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle CAP. 3. Dell'accento. CAP. 3. Dell'accento. CAP. 4. Deit' upostrofo. CAP. 5. Delle stroncature delle sillabe. 279 CAP. 0. Dettu accressimento delle parole. CAP. 7. Quando le parole si possino scenare in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti i ivi CAP. 3. Dell'accento ii 279. Gare, 4. Dell'accento ii 279. Gare, 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 6. Della corressimento delle parole ii 280. CAP. 7. Quando le parole si possono scenare in principio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti i ivi CAP. 3. Dell'accento ii 279. Gare, 4. Dell'accento ii 279. Gare, 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 6. Della corressimento delle parole ii 280. CAP. 7. Quando le parole si possono scenare in principio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti i ivi CAP. 3. Dell'accento ii 279. Gare, 4. Dell'accento ii 279. Gare, 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 5. Delle stroncature delle sillabe ii 279. GAP. 6. Della corressimento delle parole ii 280. CAP. 7. Quando le parole si possono scenare in principio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti initi. CAP. 3. Dell'accento in 279. CAP. 3. Dell'accento in 279. CAP. 5. Delle stroncature delle sillabe in 279. CAP. 0. Detti accressimento delle sillabe in 279. CAP. 10. Quando le parale si possano scemare in principio. CAP. 3. Quando le parale si possano scemare in principio. CAP. 8. In quanti modi possano le parole scenare in fine in 282. CAP. 9. Delle parole composte in 289. CAP. 10. Delle parole composte in 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti in ivi CAP. 3. Dell'accento in 237.  CAP. 3. Dell'accento in 237.  CAP. 5. Dette stroncature delle sultabe in 276.  CAP. 0. Detti accresemento dette parole in 230.  CAP. 7. Quando le parole si possano scenare in principio in 281.  CAP. 8. In quanti modi possano le parole secimarsi in fine in 282.  CAP. 9. Delle parole composte in 289.  CAP. 10. Dette interes maggiori in minori in 280.  CAP. 10. Dette interes maggiori in 280.  CAP. 10. Dette in console in 280.  CAP. 10. Dette in console in expole del loro uso accessione in 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti initi.  CAP. 3. Dell'accento in 279 CAP. 3. Dell'accento in 279 CAP. 5. Dette stroncature delle sittabe in 279 CAP. 5. Dette stroncature delle sittabe in 279 CAP. 7. Quando le parole si possino scenare in principio in 281 CAP. 9. Unando le parole si possino scenare in principio in 281 CAP. 8. In quanti medi possano le parole scenare in marsi in fine in 282 CAP. 9. Delle parole composte in 289 CAP. 10. Delle i ettere maggiori e minori e quali sieno le regole del loro us 200 CAP. 11. De punti e delle virgolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAP. 2. Det votore, e della pronunzia delle consonanti in ivi CAP. 3. Dell'accento in 237.  CAP. 3. Dell'accento in 237.  CAP. 5. Dette stroncature delle sultabe in 276.  CAP. 0. Detti accresemento dette parole in 230.  CAP. 7. Quando le parole si possano scenare in principio in 281.  CAP. 8. In quanti modi possano le parole secimarsi in fine in 282.  CAP. 9. Delle parole composte in 289.  CAP. 10. Dette interes maggiori in minori in 280.  CAP. 10. Dette interes maggiori in 280.  CAP. 10. Dette in console in 280.  CAP. 10. Dette in console in expole del loro uso accessione in 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| A.I  |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| ,1   | Primo ordine                                        |
|      | Secondo ordine                                      |
|      | Terso ordine                                        |
|      | Quarto ordine                                       |
|      | Quinto ordine                                       |
|      | Sesso ordine                                        |
|      | - Settimo ordine                                    |
| CAP. | 5. Della costruzione de verbi neutri passivi. » 147 |
|      | Primo ordine                                        |
|      | Secondo ordine » 149                                |
|      | Terso ordine                                        |
|      | Quarto ordine                                       |
|      | Quinto ordine » ivi                                 |
|      | Sesto ordine 155                                    |
| _    | Settimo ordine                                      |
| CAP. |                                                     |
|      | Primo ordine                                        |
| - 1  | Secondo ordine n ivi                                |
|      | Terzo ordine n 160                                  |
|      | Quarto ordine                                       |
| ¥    | Quinto ordine                                       |
| CAP. |                                                     |
|      | Stato in luogo 164                                  |
| 4    | Moto da luogo 168                                   |
|      | Moto per luogo n ivi                                |
|      | Moto a luogo n 170                                  |
|      | Moto verso luogo 171                                |
|      | Moto infino a luogo n 172                           |
|      | Della distanza d'un luogo all'altro » 173           |
| CAP. | 8. Di varj casi, che sono comuni a molti            |
|      | verbi                                               |
| CAP. | 9. Della costruzione degl'infiniti de' verbi. » 177 |
| CAP. | 10. Della costruzione del gerundio » 183            |
| CAP. |                                                     |
| CAP. |                                                     |
|      | Dell' articolo » ivi                                |
|      | Del segnacaso » 195                                 |
|      | Del nome sustantivo                                 |
|      | De' nomi addiettivi » 198                           |
|      | De' nomi comparativi 201                            |
| 1    | De superlativi                                      |
|      | De' partitivi » 202                                 |
|      | De' pronomi                                         |
|      |                                                     |

| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. 13. Della costruzione della preposizione . » 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Delle preposizioni semplici » 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Delle preposizioni composte » 223 CAP. 14. Della costruzione dell' avverbio » 227 Degli avverbj, che hanno caso . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAP. 14. Della costruzione dell' avverbio » 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Degli avverbj , che hanno caso . » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Avverbj di particolare osservazione » 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAP. 15. Della costruzione dell' interiezione n 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAP. 16. Della costruzione della congiunzione . h 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAP. 17. Della costruzione figurata » 257<br>CAP. 18. Delle particelle, e degli affissi » 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAP. 18. Delle particelle, e degli affissi n 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIBRO TERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AND STREET, SAME STREET, SAME STREET, SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DLLLA MANIERA DI PRONUNZIARE, E DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SCRIVER TOSCANO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |
| CAP. 1. Del valore, e della pronuncia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAP. 2. Del valore, e della pronunzia delle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAP. 2. Del valore, e della pronunzia delle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| consonanti , , , , , , , , , , , ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAP. 3. Dell' accento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAP. 4. Dell' apostrofo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAP. 5. Delle stroncature delle sillabe n 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAP. 6. Dell'accrescimento delle parole n 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAP. 7. Quando le parole si possano scemare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| principio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| marsi in fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAP. 10. Delle lettere maggiori, e minori, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| quali sieno le regole del loro uso . » 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAP. 11. De' punti, e delle virgole » 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAP. 12. Delle sillabe lunghe, e brevi n 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# DON FRANCISCUS GAJETANUS SOLA

Congregationis S. Pauli Praepositus Generalis.

Quum librum, cui titulus est: Regole, ed ossercrationi della lingua Toscana ridotte a metodo, a R. P. Don Salvatore Cotticellic Congregationis nostrae Presbytero professo, a c Provinciae Hefturiae Praeposito, compositum, duo cjusdem Congregationis nostrae eruditi Viri, quibus id commisimus, accurata lectione, et gravi judicio recognoveriat, et posse in lucem edi probaverint; Nos, ut lypis mandelar, quantum in Nobis ett., facultatem facimus. In quorum fidem has fieri, sigilloque nostro muniti jussimus.

Dat. Mediolani ex Coffegio SS. Apostolorum Pauli, et Barnabae tertio Idus Februarii Anno salutis MDCCLV.

D. Franciscus Cajetanus Sola Praep. Gen.

Don Philippus Maria Brambilla Gancellarius

# REGOLE

E D

# OSSERVAZIONI

DELLA LINGUA TOSCANA.

# LIBRO PRIMO

DELLE PARTI DELLA TOSCANA ORAZIONE

CAP. I.

Del Toscano Alfabeto.

Venti lettere, senza più, ha il toscano Alfabeto, e sono queste: AB C D E F G H I L M N O P Q R S T U Z. Tre sono i caratteri de Latini, che noi non usismo: ciod K X Y, perche potendo in altra maniera supplire al lor mancamento, non sono a noi necessarj.

In vece del K, lettera Greca, e di cui ne pure i Latini aveano bisoguo, noi ci serviamo del C rotondo: e del CH, come nelle parole Kalendae, Kyrie. Bocc. g. 8, n. 9, Senza fullo a Calendi sarà capitano Buffalmaco. E g. 8

n. 2, diceva un Chirie, ed un Sanctus.

In 3, access an contret, ear the outcomes.

La forca dell' X la sogliamo esprimere con la S o semplice, o raddoppiata, come nelle parole, exemplum, Alexander.

Boco. Introd. Acciocché io prima esemplo dea autte voi.
Eg. 2, n. 3. Un giovane lor nepote, che avea nome Alessandro, mandarono. Cen e serviamo contutorò alcuna volta per iscrivere alcuñe parole prette latine usate da mostri Autori.

Boco. Eg. 1, p. 3. Una parola molte volte per accidente, non che exproposito, detta, l'ha operato. Matt. Vill. 1. 8, c. 3.1. Exabrupto gli ficcion condannare. Aucora, dioc il Vocabolario, possiamo talvolta usare la X per proflerire que' pochi nomi foretieri, che cominciano da coal lettera, come Zanto, per isfuggire l'equivoco della parola Santo.

L'Y l'esprimiamo con l'I vocale, come per esempio nelle voci gyrus, stygius. Petr. son. 85.

Ch' i' non m'inchini a ricercar dell'orme, che 'l bel piè

Delle parti dell' Orazione

ece in quel cortese giro. E son. 265. Veggio lunge da'

aghi Averni, e Stigi.

Cinque sono la wooali, come presso i Latini, cioè A E I O U; la quali da se stesse hanno suono. Quindici sono presso di noi le consonanti, e sono le rimanenti lettere del suddetto Alfabeto, dal Q, e dall' H in fuori; in aqueno delle quali vien supplito dall' I, e dall' U, che sotto forma d' J, e d' V si adoperano a maniera di consonanti. Queste quindici lettere si chiamano consonanti, perchè da se stesse uon hanno sono, ma solamente insieme con le vocali, "alle quali aggiungono una vibrazione, un modo, e un' impressione particolare.

Il Q, e l'H chiamar si possono mezze lettere, perché appresso di noi non hanno da se vibrazione, che possa rilevare clemento. In fatti il Qsenza l' U non rileva; l'H rileva solamente col C, e col G, e da se sola punto, benché talvolta serva per contrassegnare una certa pronunzia

allungata, come in ah, eh, uh.

Delle consonanti altre si dicono mute, cioè B C D G P T Z, le quali cominciano da consonante, chirmandosi, secondo la fiorentina pronunzia, bi, ci, di, gi, pi, ti seta. Gli latri latilani, e fia questi alcuni Passa nucor di Toscana, pronunziano i nomi delle sei accemate lettere mute con l'e, dicordo be, cé, de, ge, pe, te, come i Latini facevano; ma essendo la pronunzia del Fiorentini antorizzata dal buon secolo, sembra doversi all'altra preferire. Dante nel Convito. E di questi cotali sono molti idioti, i quali non saprebbono l'ablica. Gian Villani bib. 2. cap. 13, parlando dell'Imperador Carlo Magno, dice: E fè cilificare tante Badie; quante lettere ha nell'abbioch. Bocc. g. 6. n. 5. Voic non apparaste miga l'abbiecì in sue la mela, come molti scioocomi veglioni fare.

Altre comionanti si chiamano semivocali, e sono F L M N R S; perchè i loro nomi cominciano da vocali, pronunciandosi effe, elle, emme, enne, erre, esse. Di queste semivocali quattro si chiamano liquide, cioè L M Ner, per-

chè sono assai correnti, e di molto spirito.

Si fa quistione firi Gramatici, se i nomi delle lettere dell' Alfabeto debiano farsi mascolini, o femminini. La regola in oggi più ricevuta è la seguente. Le due vocali A, ed E, cou tutte le consonanti ad esse appogiate, sono di genere femminino, esi dice: la a, la e, la f, la h, la l, la m, la n, la r, la z, la z. Si eccettus la lette-

vs straniera K, ch'è di genere mascolino, dicendosi: il K. Le tre vocali I O U, insieme con le loro consonuti, sono di genere mascolino, e si dice l'i, il b, il c, il d, il g, il p, il q, il t, e t u. Salviati Avvertim. Iib. 3. can. 1. Manni lez. 2.

Per ultimo notiamo col Manni nel luogo teste citato che i venti addotti caratteri non bastano a contrassegnare tutti gli elementi della nostra pronunzia, i quali ascendono al numero di trentaquattro. Sette suoni vocali, abbiamo, a cagione dell' e, e dell' o, che aver possono suono largo e stretto. Perciò Gian Giorgio Trissino Vicentino. celebre Letterato, tentò d'introdurre nel nostro Alfabeto l'epsilon, e l'omega de Greci per contrasseguare i suoni larghi delle due suddette vocali ; e prego Clemente VII de' Medici che favoreggiar volesse tale introduzione, una ciò non ebbe effetto; imperocchè i Toscani gagliardamente si opposero, e fra questi Agnolo l'irenzuolo Monaco Vallombrosano con l' Operetta intitolata Disencciamento delle nuove lettere, che vedesi nel primo tomo delle sue Opere : e con ragione , perchè in tali cose è da fuggire la novità, e la troppa squisitezza; massimamente perchè, come disse il Salvini, i caratteri greci mescolati co'nostri scordano nell'architettura, e non fanno buona mischianza. Due cose contuttociò si sono insensibilmente nella nostra Lingua introdotte; la distinzione cioè di carattere fra l'U vocale e l' V consonante; e l' J lungo, non solamente per consonante, ma per lettera doppia in que'casi del numero del più , i quali vorrebbon due I, come vari pregi, e simili. Le consonanti poi hanno venzette suoni diversi, per le varie multiplicazioni, che nascono principalmente nel C, uel G, e nella Z, come nel terzo Libro si vedrà.

# C A P. II. Delle Sillabe.

Dillaba chiamasi ogni elemento dell'umano discorso, che ha il suono suo rilevato, e spiccato. Quindi ogni sillaba dee avere la sua vocale, perche seuza vocale non può esservi suono.

In molte maniere può rilevarsi la sillaba. Primieramente può la sillaba consistere in una sola vocale. Giò avviene non solamente in quelle vocali, ché da se sole formano una parola, come sono le particelle a, c., o, ma autora pir quelle, ch' estrano in una parola di più sillabe, quan-

2

do niuna vocale loro s' appoggia. Così nella parola amore la a fa sillaba da se, perchè la m non appartiene ad essa, ma all'o, sul quale ella vibra.

In secondo luogo può la vocale avere avanti di se una sola consonante, come ha, ce, di etc., e in questo caso

può la consonante essere ciascuna dell' Alfabeto.

Terzo. Paò la vocale della sillaba avere dopo di se una consonante ad essa appoggiata, senza più. Se la sillaba è l'ultima della parola, non può ammettere la nostra lingua più contonanti alla vocale appoggiate; se non fosse già usando una voce straniera, come quella di Agilulf presso il Becesaccio g. 3, n. 2. Se la sillaba è per entro la parola, abbismo negli Antichi qualche es mplo in contrario, come nel Boccaccio g. 5, n. 2. Mentre che di transificative consonano. E. g. 7, n. 9. Perché di cetro la magagna di questo transvetere dee procedere dal pero. Ma le suddette voci sono dal Vocabolario chiamate antiche.

Quarto. Se le consouanti, che precedono alla vocale, son duc, non possono csere due mute, le quali presso di noi farebbon troppo duro suono, e perciò, bde, o cti, che si usano da Greci, alla nostra Lingua non s' adattano. Possono essere due semivocali, purchè la prima sia F, o S. La F si mette solo avanti L, o R, come in flagello, fema, floscio, fratello, freno, frigito, frode, frumento. La S può mettersi avanti a qualunque lettera, finorchè alla Z: la quale acocra non può mai, andare innauzi a veruna consonante. Ancora è da osservarsi che presso di noi niuna sillaba comincia da due medesime consonanti; perciò quando in una parola è una consonante raddoppiata, la prima delle due lettere alla precedente sillaba si ascrive, e l'altra alla seguente, come nel terzo Libro vedremo.

Quinto. Può la vocale della sillaba avere avanti di se fino a tre consonanti, purchà la prima di queste sia S,

come strada scrivere, e simili.

Sesto. La sillaba non può oltrepassare il numero di cinque lettere. Le consonanti in una sillaba, fra avanti, e dopo la vocale, possono essere tre, come in bracco, o au-

che quattro, come in spranga.

Scuimo. La sillaba finale della parola dee finire in vocale; perchè la Lingua nostra ha le sue parole terminate in vocale, eccettuati i monosillabi con, in, non, per. Delle altre cose appartenenti alle sillabe nel Libro terzo si tratterà.

### CAP. III.

# De' Dittongi toscani.

unione di due vocali in una sillaba chiamasi con greca voce Dittongo. Molti ne ha la Lingua toscana, perchè, secondo il parere del Salviati, a quarantanove aggiungono.

I Dittongi altri sono distesi, altri raccolti. I distesi son quelli, che fanno sentire amendue le vocali in mauiera, ch' e' non appariscono quasi dittongi, come Aurora, Europa, Borea, aere, feudo, maist etc., 'ne' quali la principal vocale è la prima; e l'altra si sente bensì chiara e spiccata, ma ciò non toglie che la sillaba non sia una sola, perchè la seconda vocale si pronunzia in qualche modo unita alla prima. I Dittongi raccolti son quelli, che si pronunciano talmente uniti, che la primo vocale perde molto di suono, e la seconda è la principale, perchè sopra essa la voce si posa, come in piano, cielo, tuono, gielo, e somiglianti.

Ha la Lingua toscana anche de' Trittongi, cioè tre vocali in una sillaba unite, come vuoi, tuoi, suoi, miei cc. .nc' quali la principal vocale è quella di mezzo, sopra di

cui la voce si posa.

Se la lingua nostra abbia de' Quadrittongi, cioè quattro vocali in una sillaba, è controverso. Il Salviati lib. 3. partic. 7. dice di sì, e adduce gli esempli in lacciuoi, e figliuoi. Il Buommattei Tratt. 5 cap. 5. gli giudica solamente Trittongi , perchè il primo i nel primo esempio serve unicamente per segno che il c ha a pronunciarsi chiaro; e nel secondo esempio serve per accennare che il gl dec profferirsi schiacciato. Mi parc che dica benc.

# C A P. IV. Delle parole.

arola, dice il Salvini nelle note al Buommattei, detta è da parabola, in Provenzale paraula, in Ispagnuolo palabra; perciocchè quando uno ragiona, o favella, suole usar figure: e trall' altre frequentemente comparazioni, e similitudini.

Parola adunque, che nella nostra Lingua chiamasi ancora voce, vocabolo, e dizione, altro non è che una voce articolata significativa d' alcuna idea dell' animo nostro.

Delle parti dell' Orazione

Siccome può la sillaba essere di una, o di più lettere, così d'nna, o di più sillabe può essere la parola.

Delle parole altre sono semplici, altre composte. Le senplici sono quelle, che sono formate di sillabe non significanti da se sole, almeno rispetto al tutto; come monarca, liberale, principe ec. perchè le sillabe di queste parole, o non significano cos alcuna, come mo, nar, prin; o se significano altro, ciò non ha che fare col significato di quella parola intera. Così li, le, ci possono essere particelle significative, ma ciò non ha relazione alle parole liberale, o principe. Le parole composte son quelle, che si formano di più semplici, come Granduca, valentuomo, gentiluomo etc. Si noti però, esservi in alcune parole composte qualche parte, la quale da se non significa, ma solamente in composizione. Così arci da se non significa, nulla, ma nella parola Arcivescovo, acconna maggioranza, e maggior eccellenza, ed è di greca origine. Altresì stra, e tra in composizione denotano accrescimento, forse dall' extra de' Latini, come nelle parole stracantare, tracorrere ec. Delle altre cose, le quali alle toscane parole appartener possono, tratteremo pel terzo Libro.

### CAP. V.

Della toscana orazione, e delle sue parti.

L'oratione che chiomasi ancora discorso, è una unione di parole, con la quale noi, componeulo, o dividendo le nostre idee, manifestiamo i concetti dell'amo nostro; come sono le segueni, del Boce. Prom. Umana cosa è aver compossione degli afflitti; E degli Ammaestr. degli Autichi pag. 119. Siccome non sono da usare parole molto usate, così rie molto disusate.

Otto sono le parti della toscana orazione, cioè nome, pronome, verbo, participio, preposizione, avverbio, interiezione, e congiunzione. Le prime quattro si declinano,

le altre quattro sono indeclinabili.

Nome è parola declinabile per casi, la quale significa alcuna cosa senza denutar tempo, come, uomo, Pietro, virtù. Pronome è parola declinabile, la quale esercita la

pece del nome, come io, tu, colui, questo.

Verbo è parola declinabile, che significa alcuna cosa

con tempo, come amo, scrivo, leggo.

Participio è parola declinabile, la quale formandosi da un verbo, accenna ulcun significato di quello, come amante, amato.

Preposizione è una parala indeclinabile, la quale aggiunta ad altra parte dell'orazione, ha forza di variarla nel caso, e nella significazione, come vado a Roma, vengo da Roma.

Avverbio è una parola indeclinabile, che aggiunta al verbo ha forza di esplicare gli accidenti di quello, co-

me Pietro studia diligentemente la lesione.

Interiezione è una parola indeclinabile, che s' intramette per entro il parlare, per esprimere gli affetti del-I animo, come ah, oh, oimè.

Congiunzione è una parola indeclinabile, la quale ha forza di unire insieme le parti dell' orazione , come perchè, pure, dunque.

# CAP. VI.

# Delle divisioni del nome.

a più solenne divisione del nome è in sustantivo, e in addiettivo. Il nome sustantivo è quello che significa una sustanza, ovocro alcuna cosa a guisa di sustanza, che se medesima si sostenga : e può perciò stare nell' orazione senza altro nome, a cui s'appoggi, come Cielo, uomo, virtù, colore,

L'addiettivo è quello, che, accenna modo, o qualità della cosa, e non può stare nell'orazione senz' appoggiarsi a un sustantivo o espresso, o sottinteso: espresso , come uomo prudente ; sottinteso , come il prudente ,

cioè l'uonto prudente.

I nomi sustantivi , che dinotano individualmente un a persona, o una cosa, si chiamano propri, come Pietro, Bologna, Reno; e quelli che dinotano cose comuni, ed incerte, appellativi si chiamano, come uomo, città, fiume. Agli appellativi ridur si possono gli infiniti de' verbi, quando stanno per nomi , come il dire , lo stare, l'udire etc. Appellativo è aucora il nome collettivo , il quale nel numero singulare significa moltitudine, come gente, esercito, greggia, e simili.

I nomi addiettivi altri sono perfetti, altri imperfetti. Addiettivi perfetti sono quelli, che accennano assoluta qualità nel loro sustautivo, riccvono il più, e'l meno, e possono servir per epiteti, come bianco, nero, bello, brutto , laudevole , biusimevole , piacevole , nojoso , cd altri senza fine; i quali manifestano qualità nel suggesto, possono aumentarsi, e diminuirsi nel significato, potendo

per esempio una cosa essere più, o men bianca; e possono servir per epiteti, potendosi dire bel giovane, costumi laudevoli, e va discorrendo. Addiettivi imperfetti si dicono quelli , a' quali mancano le accennate condizioni. Teli sono i pronomi, come ciascuno, qualunque, alcuno, e sì fatti , a' quali mancano tutte e tre le coudizioni suddette. E sono ancor tali gli addicttivi patri, nazionali, e possessivi, come Romano, Italiano, Regio; ed anche i titoli di Monsignore, Madama, e simili, ai quali mancano tutte, o pressochè tutte le condizioni accennate. E gli ultimi sono da' nostri Gramatici chiamati partecipanti, perchè si usano talora addiettivi, talora sustantivi. Così dicesi e Monsignor Vescovo; c assolutamente Monsignore; e altresì Madama tale, e assolutamente Madama. E così avviene de' titoli di Santo, Macstro, Sere, Signore, e d'altri sì fatti.

Per fine, quauto all'origine, i nomi sustantivi, o addiettivi, diconsi primitivi, quando da altra voce non derivano, come monte, mare, buono; e quando ŝi, derivativi si chiamano. Quelli che veugono da un nome, come scudiere da scudo, nominali; quelli, che da un verbo, come, bravata da bravare, verbali; e quelli, che da promo derivano, come notirale da nostro, pronomisuli s'appellano. Altri veugono dalla patria come Bolognese; altri dalla nasione, come Rahiano, Toscano; altri dall' appartenenza, come cavallo regito, soldato austriaco; altri dall' imitasione, come stilo boccaccesco; ed altri da altro che non giova qui annoverare.

# CAP. VII.

De' nomi alterati.

Nomi alterati chiamiamo quelli, i quali ricevono accrescimento, o diminuzione nella loro semplice significazione.

Degli acoresoitivi, o diminutivi proprj
della lingua toscana.

CTi sumentativi, e accrescitivi sustantivi, i quoli più significano de semplici loro, tativole ditoriano grandezza salvolta peggioramento, o malvagità. Quelli che dinotano grandezza segliono escire in one, osto, ozzo, ozzo. Salvini Cicalata 3. I Grest gena maestroni Bocce, g. 8, n. 6. Ben farai e con pane, e con formaggio a certe guillotti, che ci ha datterao. Secondo il Vocabolazio gentilotta signi-

fica gentiluomo di grande autorità, e propriamente Signor di castella. Bocc. g. 8, n. 2. Era pure una piacevole, e fresca foreszaza. Cuò condainotta. E i noti che gli accrescitivi in ona si oloso heusì nell' uso, come donnona, campanona, ma secondo gli Scrittori, e l' Vocabolario, e sembra che 'l genio della Lingua sia di fargli di genere maschile. Berni rime vol. 2. pag. 7. Alle guagnel tu sei un bel donnone, Da non trovar nella tua beltà fondo. Buonarroti Fiera giora. 2, atto 3, sc. g. Sonate 'l campanone, ecco' l' consilio Delle vedove ch' entra.

Quegli accresciivi, che dinotano peggioramento, avvilimento, o malvagità, chiamansi peggiorativi, o avvilitivi, I più escono in accio, accia, auso, Gelli Sporta atto 2, sc. 4. Chi non toe noglie alle fine è tenuto un omaccio, varchi Suoc. att. 3 sc. 4. Cotesta è una fantaccia sudicia. Bocc. g. 10. n. 8. Io non son nato dalla feccia del polozavo di Roma. Talvolta però alcuni di tali peggiorativi si trovano usati per dinotar grandezza, come presso il Bocc. g. 8 n. g. O clla vi parrebbe la bella feuminaccial Cioè grande, e grossa. Sono altreà peggiorativi si sequenti. Bardi disc. del Calcio pag. 11. Nel Calcio non è da comportare ogni gentame. Segori Manna 27. Agoto n. 4.1 Demont si ripartiranno quella ciurmagila ris-

Anche gli addictivi ricevono le suddette alterañoni, come da'sequenti esemplia vedrà-Carop., 2, etc. 137, Non vidis mai uomini più belloni, nè più rugiadosi di questi. Fireuz. nov. 8. Egli è grassotto a quel modo. Bocc. g. 8, n. 4. Perché cost cagnazzo viso avea, da ogni uomo era chiamata Ciutazza. Cioè brutto, e deforme. E vivi n. 2. Era brunazza e ben tarchiata. Lor. de Medici Nencia st. 26. Ella è grossoccia, tarchiata e giulia, Frescoccia, quartia per grassa. Apono Pandoll. pag. 6. Vedi tu, donna mia, come le postre sono tutte frescorzet Il vocabolario V. Garonna e la postre sono tutte frescorzet Il vocabolario V. Garonna e la postre sono tutte frescorzet Il vocabolario V. Garonna e la postre sono tutte frescorzet Il vocabolario V. Garonna e la postre sono tutte frescorzet Il vocabolario V.

leone nel S. Uom.grandaccio,e da nulla.

Quanta à diminuivi, néchissima n'è la Lingua toscana. Ne sono di due sorte, dispregiativi, e vezzeggiativi. I dispregiativi dinotano dispregio, ed escono ordinariamente. in etto, ello, uccio, uzzo, tanto sustantivi, quanto addietivi. Caro col. 1, lett. 38. Chi è quest'o metto, che c'è venuto a dir villania in casa nostra! Boco. g. 7, n. 4, 10 una n'aggiugnerò da una semplicetta donna adoperata. Dant: Iul. can. 24. Lo villanello, a cui la robà manca, Si leva e guarda. Bocc. Ninf. Fies. st. 101. Io mon ti seguo, come il falcon flace, La velante prentice

Delle parti dell' Orazione

cattivella. Matt. Vill. 1. 9. c. 50. Vestito di sacco, con sil cappelluccio. Boc. g. 2, n. 10. Si tisicuzzo, e tristan-

zuol nu parete.

A' saddetti aggiuagner si possono i seguenti, che sembrano fuor di regola. Bocc. g. 3, prino. Ed in alcuna cerbiatti giovani andar pascendo E g. 8, n. 9. Era una tristanzavola, che peggio, che non era alta un sommesso. Cecch. Dissim Atto 5. seena 5. Che u non la cavi di codesta casipola; e non la conduci qua in casa tua? Crece. lib. 1. c. 7, E spinosi, e lepratti, e simiglianti cose. Buonarr. Fiera g. 4, att. 5, sc. 16. Torcon quelle boccucce, Fan que etsi amarcanoli, cioè alquanto amari. Franco Sacch, n. 177. Vide nuove ragioni di uve al suo intendimento; e dove bianche di ragione verdigna. Gioò alquanto verde.

# De comparativi, e de superlativi toscani.

Un nome, che significa semplicemente alcuno accidente, senza relazione, od eccesso, chiamasi positivo, come buono, cattivo, grande. Se poi significa qualche acercseimento, o diminurione per rispetto al positivo, si chiama companiivo, ome migliore, peggiore, men huono, men cattivo, maggiore, minore ec. E se significa tutto l'effetto del crescere, o dello scenare, si chiama suprôtativo, come ottimo, bonissimo, massimo, grandissimo, pessimo, cattivistimo.

I comparativi nella nostra Lingua si formano con aggiugnere le particelle pià, o meno, le quali significano accrescimento, o diminuzione. Petrar. canz. 24 Una donna più bella assai che 'l Sole, E più Incente. E son. 12. Quanto ciascuma è men bella di Lei, Tanto cresce il de-

sio, ch' m' innamora.

Abbiano ancora i comparativi maggiore, minore, migliore, peggiore, meglio, e peggio, i quali somo di latina schiatta, e quindi pasati a noi con poco fravisamento. Questi comparativi contengono in se le particelle più, o mero, le quali perciò non debbono esprimersi, benche presso gli Antichi più maggiore si trovi alcuna volta. Altresì il Boccaccio suò, più e meno in vece di maggiore, e minore. Giorn. 6. nel princ. Della più bellessa, e della meno delle raccontate novelle disputando.

'De' superlativi n' abbiamo alcuni da' Latini, come ottimo, pessimo, massimo, minimo, supremo, infimo, ec. Gli altri superlativi escono in issimo, come grandissimo, bellitisimo ac. siccome non pochi presso i Latini, i superlativi con che presso di noi, come presso i Latini, i superlativi non si prendono con tanto rigore, che non possono ricevere determinazione, od accrescimento. In Gioerone troviamo: multo jucundistinus, longe eruditissimus, ret tam maxime necessaria ec. Presso i nostri Atlichi troviamo. Nov. ant. 43. Vide l'ombra sua molto bellisimo. Boce. g. 6, n. 10. Niuna scienza acendo, sì ottimo parlatore, e prouto era, che ec. Filoc. lib. 7, n. 454. Appresso i quali Biancofore e eniva tanto bellissima, che ogui comparazione ci saria scarsa. Ed altri esempli ancora ci sono, ma tal maniera oggi non s' userebbe.

Parimente gli antichi usavano d'aggiungore a' nomi in principio la silaba tra, tras, o traus, per significare eccesso, come da seguenti esempli addotti dal vo-obolario. Sen. Pest. Seguiti de trabelle e le tranobili core. Dante Corv. pag. 195. In tutte le loro ragioni trasvanno. F. Giord. Pred. Non peusano ad altro, che ad un sicuro trassricchi-

mento.

Al superlativo altreli potrebbe in qualche molo ridars il positivo replicato, perchè dinota ecesso. Nov. ant. 54, Ebbe uno cavallo, e da' suoi fanti il free vivo vivo scorticare Bocc. g. 5, n. 10. Elle si voirrebon vive vive meter nel fuoco, e farne cenene. E. g. 1, n. 1. Perciò oi priego, Padre mio buono, che così puntualmente d'ogni cosa, d'ogni cosa mi domandiate, come se mui confessato non mi fossi. E. g. 2, n. 3. Che se allato allato a Filostrato vedra. Buonare. Fiera giorn. 2, atto 4, se. 30. Basi e divento piccin piccino. Così ta tatto si usa per tatto tutto, per brevità di pronnena. Bocc. g. 7, n. 4. Cominciarono a ripernder tattuti Tofano.

Ancora al superlativo si riducono i seguenti moli di dire Docc. g. 2, n. 7. Dolente fuor di misura, senz' alcuno indugio, ciò, che il Re di Cappadocia domandaca, fece. E g. 3, n. 8. Ferondo uomo materiale, e grosso sema modo. Petrarca cauz. 49. Fammi, che puoi della sua grazia degno, Senza fine o beata, Già coronata ael su-

peruo regno.

# CAP. VIII.

# De' Nomi partitivi, e de numerali.

Nomi partitivi sono quelli, i quali significano una cosa fra molte, come una, solo, alcuno, chi, ciascuno, ec. o molte cose insieme, come tutti, molti, niuno ec.

Delle parti dell' Orazione

I nomi numerali sono quelli, che siguificano numero, e nomo di tre sorte. Altri chiamansi cardinali, che siguificano numero assolutamente, e sena ordine, come uno, due, tre, quattro ec., e sono ordinarismente addictivi, diccidosi per esempio: tre gioconi, sette donne, cento novelle cc...

Talvolta però si adoperano in forza di sustantivi, come quando diciamo: il due, il tre ec., e in giucando: tre

cinqui, tre setti, tre novi ec.

Quanto a come si pronunzino, e si scrivano i numeracio disapprovato dal Caro vol. 2, lett. 100., ma pure trovasi in Gian Villani I. 12, c. 55. Duo è frequente in verso, e presso il Petraca, non solamente mascolino, ma anche contra il parer del Ruscelli, in femminino. Dante Par. can. 4. Intra duo brame. Dua sembra troppo fiorentino, ma pur se ne trovane esempi negli Antichi. I nomeri diciassette, diciotto, diciannove così si pronunziano, e non altrimenti.

Altri chiamansi ordinativi, e significano numero con ordine, ovvero l'ulimo di tal numero, come primo, secondo, terzo ec., e sono quasi sempre addietivi, dicendosi: il primo nomo, il secondo ec.; ma pure si usano slouna volta sustantivi, come quando si dice per esempio: un terzo, un quarto, cioè una terza, o una quarta parte. Bocc. R. 8, n. 7. Questa non è stata lumga per lo terxo, che

Ji la sua. Nov. ant. 93 Questi non avea il quarto danari. Altri finalmente sono distributivi, i quali significano distributione, o sia quastità nomerata, come decina, ventina, centinajo, migliajo ec., e sono sempre sustautivi, perchè stanno senz appoggio.

# CAP. IX.

Delle varietà, o sieno passioni del nome.

Tre sono le varietà, o passioni del nome, cioè gencre, numero, e caso.

Cinque annoverar si possono i generi de' nostri nomi, cioè maschile, come nomo. Pietro, principe, valore, pensirro ce. femminile, come Donna, Anna, Reina, spesie ce. comune, che si usa in ameudue i generi, come grande, fonte ce. netro, che non è ne maschile, roè lemmine, come opportuno, giusto re. e promiscuo, o confuso il quale con una sola voce serve ad amendue i sessi, come, tordo, anaguilla ce.

Quali nomi presso di noi sieno di genere comune.

uegli addiettivi, che finiscono, in e, e dinotano qualità, servono ad amendue i generi, come parente, nobile, illustre, grande, potente, prudente, celebre, e altri sì

Ci sono ancora de' sustantivi, i quali da' nostri Autori si usano nell' uno, e nell'altro genere. I più ricevuti sono i seguenti.

AERE. Bocc. Introd. Ed evvi, oltre a questo, l'aere assai più fresco. E nell' Ameto num. 100. Ma poichè

l'acre a divenir buona incominciò.

ARBORE. Amm. aut. nella giunta n. 199. Arbore trasportato sovente non prende vita. Cresc. lib. 5, nel Proemio: In prima diciamo del cultivamento di tutte in comune, e poscia del cultivamento delle singolari arbori.

FINE. Bocc. g. 5, n. 4. Uno amore a lieto fine pervenuto. Gio. Vill. lib. 7 cap. 22. Questà fu la fine del-

lo 'mperadore Arrigo.

FONTE, Bocc. Ameto pum. 66. Entrata nel chiaro fonte, tutta infino alla gola si mise nelle bell' acque, E giorn, 6. nel princ. Dintorno alla fonte si posero a sedere. FUNE. Petrar, son. 148. E'l fune avvolto Era alla

man, che avorio, e neve avanza. Bocc. g. 4, n. 1. Accomandando ben I un de' capi della fune a un forte bronco, per quella si callò nella grotta.

GENESI. Gio. Vill. lib. 11. cap. v. Cominceremo dal principio del Genesi. Davanz. scism. pag. 38. Lasciasse loro un per cento di quanto hanno, e-guadagnassonsi quell'uno col sudore del volto, come comanda la Genesi.

ORDINE PER DISPOSIZIONE, Bocc. g. q. n. q. Se con sana mente sarà riguardato l'ordine delle cose. Stor. Pistol. pag. 171. Presa l'ordine tra loro, il trat-

tato fue rivelato al Duca.

ORDINE PER RELIGIONE, Bocc. p. 1. Io ho avuta sempre special divozione al vostro Ordine. Gio. Vill. 1. 5. cap. 24. Al tempo del detto Papa Innocenzo si cominciò la santa Ordine de' Frati Minori.

OSTE PER ESERCITO, Gio. Vill. lib. 11. cap. 53. Così avvenne nel nostro bene avventurato oste. Boec. g. 2. n. 7. Congregò una bella , e grande , e poderosa oste. TEMA PER ARGOMENTO. Petrar. cap. 6. Ma per non seguir, più si lungo tema, Tempo è che io torni al mio primo lavoro. Boc. g. 9. in fine. La tema piacque alla lietu brigata. Nel femminile però si trova di rado.

Osservazioni sopra alcuni altri nomi di genere comune,

CARCERE si trova in amendue i generi. Petr. son, 22. Nè lieto più del carcer și disserra Chi ntorno al collò ebbe la cornia avvinta. Gio. Vill. 1. 12. cap. 16. E ogni atto, e scritture vi furon pretse, e arse, e rotta la carcere della Volognana, e scapolati i prigioni. Nel numero del più si dice le curceri, o le carcere, ma in genere maschile non he trivvato alcuno esempio.

Presso gli Autichi si trovano alcuni nomi maschili singolarmente dinotanti uficio, applicati a femnina. Matt. Vill. lib. 1. cap. 9. Lascio la giovane Reina ricca di grande tesoro, e governatore del reame. E lib. 7. cap. 64. della colcher Matouna Cia degli Ordelaffi dice: Ella sola rimase gnilatore della guerra, e capitana de soldati. E nella Vita-di S. Mara Maddalena pag. 4. si dice di lei: Era molto bellissima parlatore.

Alcuni nomi ci sono, i quali si usano in amendue i generi: ma con qualche variazione di significato. Così

DIMANE quando significa il di veguente è mascolino. Albertano esp. 61. Lo stolo sempre procrastina di far bene, dicendo: diman farò bene, doman farò bene, e sempre l'un dimane dimanda l'altro dimane. Quando signifia al principio del giorno è femminile. Dante Inf. cant. 33. Quando fui desto innauzi la dimane, Pianger sent fra l's sonno i nivii feliuoli.

MÂRGINE per estremită si usă îni amendue li generă. Dante luf. cani. 14. Lo fondo suo, ed ambo le pendici Fatte eran pietra, e i margini dallato. Firen. Asin. carte 47. Posciacche con gran fatica ella si fu coudotta alla margine dell'alta ripa, appean notando scampanimo. Quando significa cicatrice è fenaminile. Bocc. g. 5. u. 5. Si ricordò, lei dovere avere una margine, a guisa d'una crocetta, sopira I orecchia sinistra.

E ancora da osservarsi che presso di noi non fanno forza le regole del generi di Latini stabilice. Coda metodo, periodo, sinodo,, ch' essi voglion fenminili, noi gli usiamo maschili; ecclissi, e parentesi, benche vennti dal greco, sono, il primo di genere maschile, di feminile il secondo. I nomi degli alberi noi gli usiamo maschili da querciu, cel efec in fuori. E quando l'albero, e il

r utto hanno lo stesso nome, noi facciamo maschile il primo, e femminile il secondo, dicendo v. g. pero l'albero, e pera il frutto; e coà, melo, e mela, il noce, e la noce, e va discorrendo.

# Del genere neutro.

Il Cardinal Bembo nel lib. 3 delle Prose stima che la Lingua nostra non abbia neutro. Il Salviati Vol. lib. 2. cap. 12. lo ammette. Hanno in certo modo ragione tutti e due: il Bembo, perche la nostra Lingua non ha voce apposta per lo nentro, come sono v. gr. templum illud presso i Latini: il Salviati perchè abbiamo voci neutralmenes poste. Bocc. g. 2, n. 10. Il che come voi il faceste, poi il vi sapete. Quell' il sta come neutro, e corrisponde al quod , e all'hoc de Latin . E g. 7, n. 5. Io mi posi in cuore di darti quello, che tu andavi cercando , e dieditelo. Ecco espresso l'illud , e l' id de' Latini. Nov. aut. 91. Le genti vi trassero smemorate, credendo che fosse altro. Ciò esprime l'aliud, cioè altra cosa. Bocc. g. 2. nel fine. Reputo opportuno mutarci di qui, Direbbesi in Latino opportunum, cioè opportuna cosa. Ancora nel maggior numero le pugna, le coltella, le peccata, le Demonia, le fondamenta, le castella, e sì fatti, che presso i nostri Scrittori si trovano, vanno vestiti , dice il Salviati , d' abito neutrale.

#### Del genere promiscuo.

Questo comprende alcuni animali, de' quali non abbiamo i nomi per amendue i generi , e perciò con un solo nome comprendiamo il maschio, e la femmina. Così tordo, luccio, corvo, scarafaccio ec. comprendouo anche la femmina: aquila, lepre, anguilla, volpe, rondine, vipera, pantera ec. comprendono anocra il maschio. Manui lez. 4,

#### Numeri de' nostri nonti.

Due sono i numeri de' nostri nomi, singulare, e plurale. Il Singulare noi lo chiamiano numero minore, o del meno: e il plurale lo domaudiamo numero maggiore, o del più.

# Casi de' nostri nomi.

Sei sono presso di noi i casi de' nomi, come presso i Latini, e sono da noi talvolta usati anco i loro nomi: benchè per altro l'uso nostro più frequente sa di cliatt...: il nominativo prisso caso, secondo il genitivo, terzo

in see in Connelle

16 Delle parti dell' Orazione il dativo, quarto l'accusativo, quinto il vocativo, e scsto l'ablativo.

# CAP. X.

# Del segnacaso.

La terminazione, o sia uscita de' nostri nomi è bensi varia passando dal minore al numero maggiore, onde diciamo per esempio nel numero del mono aomo, donna, nel numero del più nomini, donne: ma non ha varietà adcuna ne casi di ciascun numero, servendo una sola invariata voce al minor numero, evendo una sola invariata voce al minor numero, ed un' altra sola al maggiore. Ed è in questo la nostra Linqua simile all' Ebraica, e differente dalla Greca, e dalla Latina, le quali acconnato i casi con l'alterasion delle voci. Noi adunque per, conosocre i casi adoperiamo alcune prepositioni, de quali aggiunte a' nomi, mostrano in quali casi adoperar si vogliano da chi parla, o serive, e perciò chiamansi seguacasi, o viccessi.

Intorno al numero de' segnacasi ci ha diversità di pareri fra i nostri Gramatici. Il Salviati vol. 2, lib. 2, part. 2 e 3. ne assegna sei, DI, A, DA, CON, IN, PER : altri più comunemente de' soli tre primi si contentano. Noi, senza metterci ad esaminare questo punto, diremo col Bembo, e col Buommattei, tre essere i segnacasi più ordinarj, cioè DI, che serve al secondo caso, A, che serve al terzo, e DA che serve al sesto; e questi tre segnacasi, senz' alterazione alcuna, servono ad amendue i numeri. Il prime, c'l quarto caso non hanno segno, perchè si possono agevolmente conoscere : e così parimente il quinto caso, il quale viene abbastanza contrassegnato dalla circostanza del chiamare altrui: e al più vi si pone avanti l'avverbio di vocazione, dicendo: o Pietro, o Paolo, Or quest'uficio di segnare i casi può farsi ancora da altre preposizioni; ma le tre addotte sono le più frequenti nell'uso.

Si declinano adunque i nomi col segnacaso così =

#### Nel minor numero

Primo caso. Uomo, donna.

2. caso. D' uomo, di donna.
3. caso. Ad uomo, a donna.

4. caso. Uomo, donna.

5. caso. O uomo, o donna.

6. caso, Da uomo, da donna.

# Nel maggior numero:

Primo caso. Uomini, donne.

2. caso. D' uomini, di donne.

3. caso. Ad nomini, u donne.
4. caso. Uomini, donne.

5. caso. O uomini, o donne.
6. caso. Da uomini, da donne.

CAP. XI.

# Dell' Articolo.

La articolo è una particella declinabile che aggiunia a nome, o pronome, ha forza di determinare, o distinuere la cosa accennata.

L'articolo per se stesso non è declimabile, non avende altro più, che tre voci del minor numero, il, lo, la, e tre nel maggiore, i, gli, lo: ma unendosi queste voci a quelle del segnacaso, l'articolo si rende variabile, o sia declimabile secondo i casi del nome o del pronoue.

Dec l'articolo essere aggiunto a nome, o a procome; perché l'uficio suo è intorno al nome, e a tutto ciò, che ne fa le veci. Se dunque si troverà la voce dell'articolo aggiunta a Verbo, non sarà articolo, ma pronome. Bocc. §, 4, n. 2. Il buon uomo mosso a pietà, nel suo letto il mise. Il primo il aggiunto a nome, è articolo; il secondo aggiunto a verbo è pronome relativo, e vale: mise lui.

Quanto alle parole, che stanno in vece di nome, gl'infinit de Verhi, adoperati per nomi, hanno l'articolo, Boce. g. 3, n. 2. E il dire le parole, e l'aptrisi, e 'l dar del ciotto not cateagno a Calandrino fa tutt'uno. E coù avviene degli avverbj, e delle altre particelle, quanc-do sosteugono le vecidi nome. Dittam. lib. 1, cap. 7. E 'l dove, e 'l quando tutti gli narrai. Boce. g. 8, n. 6. Senz' al-cuna cota dir del percile, amendue gli fece pigliare. E Filice. lib. 6, num. 155. Come, e perché verisit in quit Ed egli mi rispondeva: del come non ti caglia, ma il perche ti diro.

Gli addictivi, conechè aderiscono al loro sustantivo, non hanno articolo proprio: ma pure il ricevoao non di rado per, proprietà di linguaggio. Così que' sustantivi, che non hanno articolo, se avranno seco un addictitivo, si riceveranno l'articolo. Passay. pag. 12. L' onipiotente Id-

Certicelli, Gram.

sacco. Ma l'oficio proprio , e specifico dell'articolo si è determinare, c distinguere la cosa accennata; e forse perciò si chiama articolo, per similitudine alle giunture del corpo, le quali distinguono fra se i membri, e chiamansi articoli. Or questa determinazione, e distinzione si fa nell'articolo col particolarizzare in certo modo una cosa. Così s' io dicessi , per cagion d' esempio: io non ho danari , sarebbe iuteso ch' io non ne avessi punto : ma se io dicessi io non hoi danari, s'intenderebbe ch'io non avessi la quantità di danari necessaria a fare alcuna spesa. I Latini i quali mancavano degli articoli, non potevano dire altro più, che nummos non habeo. Così ancora, dice il Buommattei, noi diciamo: bere vino, bere il vino, e bere del vino, e il primo significa non astenersi dal vino, ilsecondo bere tutto il vino, di cui si tratta, e'l terzo bere qualche quantità di vino. In latino non si può dir altro, che vinum bibere.

Tre sono i nostri articoli, cioè il, lo, la. La declinazione di tali articoli va in ciascun numero per cinque casi solamente, perchè il vocativo non riceve articolo.

#### Del primo articolo.

Quest'articolo si adopera con tutti i nomi mascolini di qualunque declinazione, che cominciano da consonante. Non si usa inmanzi a que' nomi, che cominciano da più consonanti, la prima delle quali è un' S: nè immediatamente dopo la particella per.

# Del secondo Articolo.

Quest'articolo si adopera avanti a' nomi mascolini di qualunque deolinazione, che cominciano da vocale o da, S segulta da altre consonanti, o dopo la particella ger: onde si dice, l'abate, l'orto, lo studio, per lo quale, e non mai per il quale. Anzi il Bocaccio dopo le parole accorciate, che finicano in R. adopera volentieri quest'articolo e dice: Monsignor lo Re, Messer lo Prete, Messer lo Giudice, e simili.

#### Del terzo articolo.

| Num.º | 1. caso la.<br>2. caso della. | Num.º | 1. caso le.<br>2. caso delle. |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
|       | 3. caso alla.                 |       | 3. caso alle.                 |
| metro | 4. caso la.                   | più ( | 4. caso le.                   |
|       | 6. caso dalla.                | (     | 6. caso dalle.                |

Quest' articolo si adopera con tutti i nomi femminili di qualsivoglia declinazione.

# CA. P. XII.

#### Della declinazione de' nomi.

La declinazione altro non è, che la variazione del nome ne' numeri, e ne' casi.

Quettro sono uella uostra Lingua le regolari, ed ordinarie declinazioni de'nomi; le quali porremo quì distribuite con l'articolo. Chi le vorrà fare col segnacaso, tolga via l'articolo, e a'secondi, terzi, e sesti casi di ciascun numero ponga il segnacaso.

# Prima Declinazione.

Questa declinazione comprendo i nomi maschili terminanti in A. Mutando l' A iu I, si forma il numero del più.

Minor numero.

Il Profeta, Del Profeta,
Al Profeta, Il Profeta,
O Profeta, dal Profeta,
O Profeta, dal Profeti,
A Profeti, De Profeti,
A Profeti, I Profeti,
O Profeti, Da Profeti,

#### Seconda declinazione.

Questa Declinazione comprende i nomi femminili terminanti in A. Mutando l' A in E, resta formato il numero del più.

Minor numero. La Donna, Della Donna, Alla Donna. La Donna, O Donna, Palla Donna Delle parti dell' orazione

Maggior numero. Le Donne, Delle Donne, Alle Donne,
Le Donne, O Donne, Dalle Donne.

#### Terza Declinazione.

Questa comprende i nomi maschili, e femminili terminanti in E; la quale mutate in l. n'esce il numero del più. Minor numero. Il Padre, la Madre. Del Padre, della Minor numero. Al Padre, alla Madre. Il Padre, la Madre. O Padre, o madre. Dal

Padre, dalla Madre.

Maggior numero: I Padri , le Mudri. De Padri , delle Madri. A Padri , alle Madri. I

Padri , le Modri. O Padri, o Madri. Da Padri , dalle Madri.

# Quarta Declinazione.

Questa Declinazione comprende i nomi maschili, e femminili terminanti in O; e mutato questo in I, n'esce il plurale.

Minor numero. Il capo, la mano. Del capo, della mano.
Al capo, alla mano. Il capo, la mano.
O capo, o mano. Dal capo, dalla mano.
Maggior numero. I capi, le mani. De capi, delle mani.

A' capi, alle mani. I capi, le mani. O capi, o mani. Du' capi, dalle mani.

# CAP. KIII.

# De' nomi indeelinabili.

Indeclinabili chiamiamo que' nomi, i quali con una sola invariata voce servono ad amendue i numeri. Faremo alcune osservazioni sopra l'uso di essi.

#### Osservazione prima.

I nomi forestieri finienti in consenante, se si adoperano invariati, come fece il Bocaccio di Altatiel, Agitul/Partan, sono indeclinabili; onde si direbbe per esempio: molte Alatiel, due Agitulf, molti Natan. Se poi vengon ridditi a desinenza nostrale, come Alatielle, Agitulfo, Natanno, divengono declinabili. E noi sovente diciamo, Gerusa-emme, Gabriello, Raffaello, e simili.

#### Osservazione seconda.

Indeclinabili sono i nomi, che hanno l'accento in sull'ultima sillaba', quali sono i tronchi, ed i monosillabi, come Città, carità, virtù, piè, Re, gru etc. onde si dice, le Città, le Carità, le virtu, i pie, i Re, le gru. Quando però tali nomi si rendono intieri, come cittade, caritade, virtude, o virtute, piede, rege etc. sono declinabili.

#### Osservazione terza.

I nomi, che finiscono in I, sono ordinariamente indeclinabili. Così Parigi, Napoli, Empoli, Luigi, Lottieri mestieri, mulattieri, e simili, non alterano punto la loro voce nel maggior numero.

# Osserva sione quarta.

Abbiamo ancora spezie, usato per sorta, ed anche superficie, che si usano indeclinabili. Bocc. Introd. Un altro animale fuori della spezie dell' uomo. Passav. pag. 154. Quattro sono le spezie della superbia. Quanto al secondo nome Bocc. nella Fiamm. lib. 5. num. 9. I paurosi spiriti non altrimenti mi cominciarono per ogni parte a tremare, che faccia il mare da sottil vento disteso nella sua superficie minutamente. Galil. tom. 3 pag. 34. intendendo sempre delle superficie sole, che gli circondano interno.

# CAP XIV.

# De' nomi eterocliti di doppia uscita.

L'terocliti si chiamano que' nomi , i quali nella loro declinazione escono dalle ordinarie regole degli altri nomi-Alcuni nomi adunque hanno doppia uscita nel minore, o nel maggior numero, sopra i quali notar si possono le seguenti osservazio il.

#### Osservazione prima.

Alcuni nomi hanno più voci nel minore, e nel maggior numero.

Sing. Ala, Ale, Alia.

Sing. Arma, Arme.

Sing. Canzona, Canzone. Sing. Dote, Dota.

Sing. Frode, Froda.

Plur. Ale, Ali, Alie. Plur. Arme, Armi.

Plur. Canzone, Canzoni. Plur. Doti, Dote,

Plur. Frodi, Frode.

Delle parti dell'orazione

Sing. Fronde, Fronda. Plur. Frondi, Fronde. Sing. Lode, Loda. Plur. Lodi, Lode. Sing. Macina, Macine. Plut. Macine, Macini. Plur. Redini, Redine,

Sing. Redine, Redina. Sing, Scure, Scura. Plur, Scuri, Scure. Sing. Tosse, Tossa. Plur. Tossi, Tosse,

Sing. Veste, Vesta. Plur. Vesti, Veste.

# Osservazione seconda.

Altri nomi banno più terminazioni nel numero del meno, e una sola in quello del più.

Due terminazioni hanno: Cavaliere, Cavaliero. Console, Consolo. Pensiere, Pensiero. Scolare, Scolaro.

Tre terminazioni hanno: Destrieri, Destriere, Destrie-To. Leggiere, Leggieri, Leggiero. Mestiere, Mestieri, Mestiero. Mulattiere, Mulattieri, Mulattiero. Tutti però hanno la sola terminazione in I nel maggior numero.

#### Osservazione terza,

Molti altri nomi hanno un solo singolare ; ma nel plurale hanno due uscite, una delle quali ha l'articolo temminile. Eccone alquanti, Anello ha anelli, e anella, Braccio fa bracci, e braccia. Calcagno, calcagni, e calcagna. Carro, carri, e carra. Castello, castelli, e castella. Ciglio, cigli, e ciglia. Coltello, coltelli, e coltella. Comandamento, comandamenti, e comandamenta. . Corno, corni, e corna. Demonio, Demonj, e Demonia. Dito, diti, e dita. Filo, fili, c fila. Fondamento, fondamenti, e fondamenta. Fuso, fusi, e fusa. Ginocchio, ginocchi, e ginocchia. Lenzuolo, lenzuoli, e lenzuola. Letto, letti, e letta. Mulino, mulini, e mulina. Muro, muri, e mura. Peccato, peccati, e peccata. Quadrello, quadrelli, e quadrella. Riso, risi, e risa. Sacco, sacchi, c sacca. Vestimento, vestimenti, e vestimenta.

# Osservazione quarta.

Alcuni nomi di cotal fatta hanno fino a tre uscite nel numero del più. Ecco i più sicuri, esaminati però diligentemente intorno il loro uso, il quale talvolta non è totalmente libero.

Frutto ha frutti, e frutta. E si trova anche presso gli Antichi, fruttora. Così il Manni Lez. p. 80. Io credo perà che frutte sia plurale di frutta, nome femniinite significante il parto degli arbori, e d'alcune erbeGesto in senso d'impress o fatto glorioso, ha nel maggior nomero, secondo il Manni ivi gesti, gesta, e geste. lo trovo gesta nel minor nomero, in significato d'impresa; ma gesta nel maggior numero il veggo da' Moderni usato, ma nol trovo nel Vocabolario, ne presso approvati Scrittori.

Legno ha nel plurale le voci legni, legne, legna; ma da non volersi liberamente usare. Quando significa la materia solida degli alberi, ha solamente legni: e quando si vuole intendere del legname da bruciare, l'uso di Firenzo ammette elegne, e legna.

Labbro, ha labbri, labbra, e labbia. quest' ultima voce

è più del verso, che della prosa.

Osso ha ossi, osse, ossa.

Vestigio ha vestigj, vestigia, e vestigie.

A questi aggiunge il Manui pag. S1. Membro, che la membri, membra, e membre. Quest'ultina voce si tova in Dante Purg. cant. 6. He'tu mutato e rinnovati tova membre ? Ma usandola il Pocta per la rima, non è da farsene caso.

#### Osservazione quinta.

De' nomi ci sono, i quali hanno il plurale, non solamente di genere femminile, ma anche con incremento. I nostri buoni antichi dicevano agora per aghi, borgora per borghi, corpora per corpi, nomora per nomi, palcora per palchi, tettora per tetti, ca ltri motti. Il Boccaccio g. 3, princ. usò latora per lati. Due antichi terminazioni di plurale con incremento sono in uso oggidi, ma con restritione di significato. La prima è donora che gli antichi dicevana per doni, e oggi significa quegli arresi, e altro che oltre la dota si danno alla sposa, quando ella se ne va a casa del marito. La seconda è tempora, che gli antichi dicevano per tempi, e no il Tusiamo per significare i digiuni; che si fanno in tutte le stagioni del-l'anno, che noi chiamismis. Le Ouattro Tempora.

#### CAP. XV.

De' nomi eterocliti, che hanno un solo plurale, ma con desinenza fuor di regola.

## Osservazione prima.

Ci sono de' nomi, i quali nel singolare escono in O, ed hanno un solo plurale, il quale finisce in A, come

quelle de nomi accennati nel cap: precedente osser. 3., e con l'articolo femmiule. Così centinajo, e migliajo fanno le centinajo, le migliajo: miglio le miglia: mogregio le moggia: stajo le staja; pajo le paja; uvovo le mova; e simila.

#### Osservazione seconda.

De'nomi, che nel singolare finiscono in co, alcuni nel plurale escono in ci, altri in chi. In ci terminano amici, dimestici, nemici, pubblici, trogici, canonici; cherici, monaci, medici, eretici, porci, ebraici, greci. In chi escono fichi, antichi, abbachi, fuochi, cuochi, birchi, circhi. Alcuni escono all'uno, e all'altro modo. Coà diciamo pratici, e pratichi; salvatici, e salvatichi; mendici, e mendicih.

#### Osservazione terza.

De nomi terminati nel singalare in go, alemi escono nel plurale in gi, come teologi, astrologi, sparagi: altri in ghi, come alberghi, draghi, funghi, sacrileghi, spnghi, vaghi: altri sono indifferenti, come dittongi, e dittonghi; adalogi, e danloghi; analogi, e analoghi.

## CAP, XVI.

De' nomi difettivi.

Osservazione prima.

Maneano nella nostra lingua del minor numero nosze, eanni, voce poetica in significato di penne; spesie, per mescuglio d'aromati du suo di coudiunento, o medicina; esequie; parecchi, e parecchie; reai; quando significa gli arnioni, ha amendue i numeri; na quando significa gli arnioni, ha amendue inumeri; na quando significa parte deretana del corpo, ha il solo plurale. Così anche molle, o molli, strumento da ratitizzare il noco: e froge, cioè la pelle di sopra delle uarioi, propriamente de cavalli.

#### Osservazione seconda.

I nomi numerali cardinali, da uno in su, quando stanno per addiettivi mancano del singulare, e a "Intrali soli si adatumo, onde diciamo: tre anni, quattro case etc. Quando sianno per sustanivi, hanno amendue i numeri con que sta distingione: tre, set, e dieci sono indeclinabili e si

dloe: un tre, un sei, un dieci: due tre, duc sei, due dieci: gli altri si declinano, e si diec: i qualtri, i cin-qui, i setti, gli otti, i novi. Poteva dubitari si e, losse lecito usar dui nel numero del più, perchè il Vorabolario lo diec usato da Poeti per la rima; ma ora sembra tolta via la difficoltà avendolo usato Lorenzo Belluni nelle ue Lezioni anatomiche dette nell' Accademia della Crasca Disc. 11. pag. 197., dove serive: E'indivisibile il sei nell' esser di sei, perchè i tre dui, ne' quali si può dividere, sono bensì di misura minore, etc.

#### Osservazione terza.

Nimo, nessuno, veruno, ciascuno, ciascheduno, qualcuno, ognuno, qualunque, qualsivoglia, ogni, e altreàuno e una numerali addiettivi, mancano del plurale, perchè sempre sono aggiunti a sustantivi singolari, e acceunano cosa singulare, o a modo di singulare.

Alcuno, quando significa o da se, o aggiunto ad altro nome, più cosè indeterminate ; ha plurale. Bocc. n. 99, nel princ. Secondo, che alcuni affirmano. E nel Prosen. Di niuna altra cosa servieno, che di porgere alcune cose dagi tigermi addomandate. Uno e Una sustantivi hanuo plurale. Boccaccio Fiam: lib. 5. n. 93. Siccome fecero i Sagontini, gli uni tementi Annibale Cartaginese, e gli altri Filippo Macadonico. E lib. 3, n. 22. Sperava l' uno cresciute, l'altre dover trovar scemate.

## Osservazione quarta.

Fentuno, trentuno, quarantuno, e simili, maneano del plurale; nè variano termiunzione o sieno avanti, o dupo il loro sosinativo: questo benà si fa singulare, s'è dopo, e s'è avanti, plurale; onde dicisno, centuno scudo, scuti e ventuno. Dante nel Convito pag. 116, disse: Poi, per la undesima via per discendere altre novantauna tota, e poco più: Dove, dice il Boummattei, aftre si accorda con nova na e rota con una. E il Petrarca Son. 312. Tenuent Amor anni ventuno ardendo.

## Osservazione quinta.

Prole, progenie, stirpe, c mane per martina, non si usana presso di noi nel maggior numero.

#### Osservazione sesta.

Dio, Sole, Luna, Fenice, benchè significhino cose singulari, pure hanno nella nostra Lingua il numero del
più. Danie Inf. cant. 1. Al tempo degli Dei falsi e bugiardi. Petrar. cap. 4. poi quando il verno l'aer si rinfreeca, Trolid Soli, e giochi, e cibi, ed oaio Lento ch'osemplicetti cori invesca. Dante rim. pag. 46. Onde s'io
ebbi colpa, 'Più Lune ha volto 'Sol, poiche fu sepria.
Bocc. Laber. num. 157. Le simili a quelle, che dette abbiamo, sono più rade, che le Fenici.

## C A P. XVII.

## Del pronome.

Ha il pronome tre generi maschile, femminile, o neutro: ha due numeri, maggiore, minore: ha cinque casi; cicè tutti i casi del nome, dal Vocativo in fuori; prechè il solo pronome tu ha vocativo. Ha finalmente tre persone, to è la prima, tu la seconda; gli altri pronomi sono tutti di terza persona.

## CAP. XVIII.

## De' pronomi primitivi.

L'ronomi primitivi son quelli, che sono i primi, nò hanno da alcun altro l'origine; e sono tre: io, tu, se.

#### Del pronome io.

IO pronome primitivo, dimostrativo, sustantivo, di ambeduc i generi, insieme con le particelle, mi, me, ci, ce, ne, le quali in forza di esso si adoperano, si declina nel seguente modo.

Minor numero.

Maggior numero.

Io. Di me.

Di noi. A noi, ci, ce, ne.

A me, mi, mo. Me, mi. Da me.

Noi, ci, ce, ne. Da noi.

Le particelle suddette, che fanno le veci del pronome, possono usarsi spiccate innanzi al verbo, e ancora affisse alla fine del verbo, di modo che del verbo, e di esse si formi una sola parola.

Mi serve per terzo, e per quarto caso, in vece del pro-

nome Io, col verbo, o dopo il pronome relativo. Bocc. g. 3, n. 9. Foi mi potete torre quant' io tengo e donami, siccome vostro uomo , a chi e i piace. E g. 8, n. 7. Nè negare il mi puoi, se io il desiderassi. E g. 5, nov. 7. Potchè tu così mi permetti, io starò, ma pensa di osservationi.

In vece di mi si adopera me nel terzo caso innanzi al pronome relativo, e alla particella ne Bocc. g. 6, n. 4. Tu di di sarmelo vedere ne' vivi. E g. 8, n. 3. Per veder fare il tomo a que' maccheroni, e tormene una satolla.

CI serve per terzo, e per quarto caso nel maggior numero col verbo, o dopo il pronome relativo, e vale lo stesso, che a noi e noi Bocc. n. 1. Correrannoci alle case e l'avere ci ruberanno: E Introd. il vostro senno, più che l'nostro avvedimento, ci ha qui guidati.

In vece di ci si adopera ce innanzi al pronome relativo, e alla particella ne. Bocc. g. 10. nov. 8. Gli amici noi abbiamo quali ce gli eleggiamo. E g. 8, n. 6.

Tu non ce ne potresti far più.

NE serve parimente per terzo, e per quarto caso nel numero del più. Bocc. n. 1. Il mandarlo fuori di casa nostra così infermo, ne sarebbe gran biasimo. Cioè sarebbe a noi. È Introd. Sole in tanta affizione u' hanno lasciate.

## Del pronome tu.

TU pronome primitivo, dimostrativo, sustantivo, seconda persona, di genere comune con le particelle ti, te, vi, ve, che ne famio sovente le veci, si declina come segue.

Minor numero.

Tit.

Di te.

A te, ti, te.

Te, ti.

O tu.

O tu.

Maggior numero.

Voi.

Noi.

A voi, vi ve.

Voi, vi ve.

O voi.

Da voi.

Il serve per terzo, e per quarto caso nel minor numero, o spiccato, o affisso al verbo, o dopo il pronome relativo. Boco. e, 8, n. 7. Segli il fu tanto la maladetta notte grave, e parveti il fallo mio così grande, che non ri posso muocere a pietate alcuna le anare lagrime, ne gli umili prieghi, almeno muovati alquanto, e la tua severa rigideza diminisca questo solo mio atto. E, g. 7, n. 7, La donna rispose ad Egano: io Il

ti dirò. Avanti il pronone relativo, e la particella ne si dice te in vece di ti Bocc. g. 3, n. 3. Io non me maraviglio, nè te ne so ripigliare. E g. 7, n. q. Senz' al-

cun maestro, io tel trarrò ottimamente.

VI serve per terzo, o per quarto caso nel maggior numero col verbo, o dipo il pronome relativo: ma avanti al pronome relativo; o alla particella ne si adopera ve. Boce. g. 2, n. g. S'elle vi piacciano, io le vi donerò volentieri. En alt. Piaccivi di rivolecto, ed a me dee piacere e piace di renderlovi. E g. 4, princ. Il qualeti Ciel produsse tutto atto ad amarvi. E viv. Come vi vide, sole da lui desidvrate foste. E g. 2, n. 4. Come questo avvenuto mi sia, brievemente vel farò chiaro. E p. 2, n. 1. Ch'io dica il vero, questa pruora ve ne passo dare. E g. 1, n. 3. princ. Mi piace di farvene più chiare com una picciola novelletta.

Si noti che gli antichi in vece di tu dicevano tue quando in tal voce cadeva la posa della pronunzia, s v'era raffronto di vocali, e talvolta anche senza questo. Nov. ant. 71. Perchè ti rammarichi (ne perchè io mi parta da te? E nov. 100. Contandoti che vue incontanente vadi per lo tuo padre.

I Poeti per la rima usano vui per voi. Petr. son. 104.

In questo stato son, Donna, per vui.

#### Del pronome se.

SE pronome primitivo, che manca del primo, e delquinto caso, e con le stesse voci serve ad amendue i gcneri, si declina col segnacaso nel modo segnente, con la

particella si, la quale ne sa le veci.

Genit. Di se. Dat. A se, si. Accus. Se, si. Ablat. Da se. Questo pronome significa il riverbero, o sia ritorno nella azione in qualunque terza persona in ogni genere e numero. Bocc. g. 2, n. 7, il Duca queste cose sentendo, a difesa di se similmente ogni suo sforzo apparecchi. E Introd. Ciascuna verto di se bellissima. E g. 3, n. 7, Apertamente confessarono, se esser stati coloro, che Tedalo Elissi nucciso avcano.

La parteclla si fa le veci di questo pronome nel terzo, e nel quarto caso d'amendur i generi, e numeri. Boce, g. 2, n. 5. Davanti si vide due, che verso di lui con una lanterna in mano veniano. E g. 4, n. 1 Insieme maravigliosa festa si fecero. E g. 2, n. 4. Di quindi marina marna si conduce infino a Truni. E g. 2, n. 8.

Essa sopra il seno del Conte si lasciò con la testa cadere. E n. 1. Alla qual cosa il Priore, e gli altri Frati creduli s' accordarono. E g. 4, n. 6. Dopo alquanto risentita, e levatasi, con la fante insieme, verso la casa di lui si diriszaro.

#### CAP. XIX.

#### De' pronomi derivativi.

Mio, tuo, suo, nostro, vostro, si chianiano pronomi derivativi, perchè dirivano, è si formano da' primitivi; e si dicono ancora possessivi, perchè dinotano possedimento.

Mio nel maggior numero la miei; mia mie; tuo tuoi; tua tue; suo suoi; sua sue; nostro nostri; nostra nostre; vostro vostra vostre. Si declina come gli altri pronomi, talvolta con l' articolo, talvolta con eganacaso.

In Toscana il popolo usa mia per miei e mie; tua per tuoi, e tue; sua per suoi, e sue. Quindi colà s'ode; i mia parenti, le robe mia, i tua piedi, le tius sorelle, i fatti sua, le sua parole. Ei dotismo popolare, cli era ancor nel miglior secolo, ed è rirciò caduto dalla penna anche talvi-la a' buoni autichi. Bocc. g. 2, n. -8. Dieder fede alle sua parole. Colà ha il testo del Manuelli. Franco Sacchetti n'. 2. Fide i servi, e sudditi sua molto ordinati, e coi stamati. Vedi il Salviati I. 2, c. 10.

Quando i pronomi suddetti sono addiettivi accompagnati col loro sostautvo, vogliono l'articolo, o altra particolla, che gli regga. Bocc. g. 5, n. 4. Per quanto tu hai caro il mio amore. E luttod. Aveva, siccome se, le sue cose messe in abbandono. E g. 4, n. 1. O molto amato cuore, ogni mio oficio verso te è fornito. E g. 2, n. 8. Se tu ti contenti di lasciare appresso di me questa lui figliotetta. E g. 1, n. 2. questa futica per mio consiglio

ti serberai in altra volta.

Talvolta da' suddetti pronomi addictitivi si toglie via ogni appoggio d'articolo, e d'altra particella, così in prosa, come in verso, per propriela di liuguaggio. Bucc. n. 1. Ho fatte mie piecole mercatanzie: Petr. sou. 262. Sua ventura ha ciascan dad di che nasce: E caux. 363. S'il dissi, unqua non veggian gli occhi mici Sol chiaro, o sua sorella. Donte Purg. caut. 3. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrer. la 'nfinita via, Che tiene una sustanzia in tre persone. Petr. cap. 11. Un dubio per un in instabil iscreno E' vostra fama, e poca

nebbia il rompe; E' i gran tempo a' gran nomi è gran

veneno Passan vostri trionfi, e vostre nompe.

Talvelta questi pronomi si congiungono col verbo sustantivo, senz' alcun appoggio d'articolo, o di nome; c significano libertà, o appartenenza. Bocc. Laber. pag. ult. Alla quale disposizione fu la Divina Grazia si favorevole, che infra pochi di la mia perduta libertà racquistai, e come io mi soleva, così sono mio. E g. 8, n. 4. Son disposta, posciache così vi piaccio, a voler esser vostra.

Nel numero del più senz' appoggio di nome, ma con l'articolo, si adoperano tali pronomi a significare i parenti, i familiari, e simili. Petrar. son. 204. Ove giace il tuo albergo, e dove nacque Il nostro amor vo' ch' abbandoni, e lasce, Per non veder ne' tuoi quel ch' a te spiacque. Bocc. g. 5, n. 8. Vassene, pregato da' suoi , a Chiassi. Petrar. cap. g. Vide verso la fine il Saracino, Che fece a' nostri assai vergogna, e danno.

Si usano ancora tali pronomi neutralmente senz' appoggio di nome, ma con l'articolo, e significano la roba, l' avere, le sostanze. Boec. g.1. n. 1. Non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di te. Nov. ant. 74. La vecchia disse a colui allora: vieni: e domanda il tuo. Boce. g. 1, n. 7. Or mangi del suo, s'egli ne ha, che del nostro non mangerà egli oggi. E g. 7, n. 9. Se io vi vidi, io vi vidi in sul vostro.

Quanto al pronome suo è da notarsi che tal pronome in tutte le sue voci d'amendue i numeri ha propriamente relazione alla terza persona del singolare di tutti i generi, come dice il Vocabolario. Per esempio si dirà. Amore col suo arco, con la sua forza, co' suoi dardi, con le suc faci ferisce, ed accende gli uomini, Altresì: La Fortuna col suo riso , con la sua ruota , co' suoi tesori, con le sue promesse inganna gli uomini. Quando poi la relazione si fa a un caso del numero del più non si suole adoperare il pronome suo, ma l'uso migliore è di servirsi degli obliqui de' pronomi egli ed ella, cioè loro, Bocc. g. 7, n. 8. Il che veggendo la madre di loro, piagnendo gl'incominciò a seguitare. E nel Proem. Alcune canzonette dalle predette donne cantate a lor diletto. E g. f. n. 10. Allogaronla allato ad una camera, dore for femmine dormivano. Petrar. cap. 6. Non uman veramente, ma divino Lor andar era, e lor sante parole.

Contuttociò molti esempli ci sono d'ottimi Autori del

Libro primo.

buon secolo, i quali usarono il pronome suo, con relazione al numero del più in vece di loro. Bastino questi pochi , de tanti che addur si potrebbono. Bocc. g. 5, n. 2, Poiche gli arcieri del vostro nimico avranno il suo saettamento saettato. E g. 7, nel tit. Le beffe , le quali le donne hanno già fatte a' suoi mariti. Petrar. son. 310. Volo con l'ali del pensiero al cielo Si spesse volte, che quasi un di loro Esser mi par, che hann' ivi il suo tesoro. Un tal uso ammisero que' buoni Antichi, o seguendo la maniera de Latini, presso i quali il reciproco suus ha relazione ad amendue i numeri; o pure seguendo il popolo, che l'adopera sovente. Non può dirsi un tal uso manifesto errore, ma il primo uso è il più naturale, il più regolato.

C.A.P. De' pronomi dimostrativi di persona.

Pronomi dimostrativi si chiamano quelli, i quali accennano, o dimostrano persona, o cosa. De prononii dimostrativi alcuni dimostrano persona prossima a chi parla, altri persona prossima a chi ascolta, ed altri persona terza, senza relazione di prossimità a chi parla, o a chi ascolta.

Pronomi dimostrativi di persona prossima a chi parla.

QUESTI pronome, che nel numero del meno si usa nel primo caso, quando si parla d'uomo, e significa quest' uomo. Bocc. g. 10, n. 9. Questi e il mio signore, questi veramente è M. Torello. Petrar. canz. 48. Questi in sua prima elà fu dato all'arte Da vender parolette,

anzi menzogne.

Il dir questo nel primo caso sustantivamente, parlando d' uomo, è riputato errore. Pure si adducono due esempli in contrario. Il primo è di Dante Inf. cant. 16, che citano così : Questo , l'orme di cui pestar mi vedi, Tuttoche nudo, e dipelato vada, Eu di grado maggior, che tu non credi. Ma c i testi a penna, e le buone stampe leggono concordemente. Questi. Il secondo esemplo è del Petrarca cap. 10. Questo canto gli errori, e le fatiche Del figliuol di Laerte, e della Diva, Primo pittor delle memorie antiche. Ma, oltre ad alire stampe, l'edizione ultima di Firenze fatta per opera de nostri Accademici della Crusca, legge : Questi. Sembra adunque oggimai potersi dire manifesto errore l'usar questo, per questi nel caso retto.

Primo pittor delle memorie antiche. Ma, oltre ad altre stampe , l'edizione ultima di Fiorenza fatta per opera de' nostri Accademici della Crusca, legge : Questi. Sembra adunque oggimai potersi dire mauifesto errore l'usar questo. per questi nel caso retto.

Trovasi alcuna volta questi nel caso retto singolare . benche non riferito ad Uomo. Dante Inf. cant. 1. Ma non sì che paura non mi desse La vista, che m' apparce d'un leone. Questi parea che contra a me venisse. Bocc. g. 4. n. 1. Dall una parte, mi trae l'amore etc. e d'altra mi trae giustissimo sdegno etc. : quegli vuole ch' io ti perdoni: e questi vuole, che contro a mia natura in te incrudelisca.

Gli obbliqui di questi sono gli stessi del pronome questo. S'adoperano talvolta a modo di sustautivi, in significato di quest' uomo. Petrar. cap. 3. parlando di Giacobbe , dice : Vedi 'l padre di questo , e vedi l' avo , Come di

sua magion sol con Sarra esce.

- QUESTA, pronome femminile, che manca del vocativo e ha nel maggior numero queste, e si declina col segnacaso. Quando è addiettivo, si unisce al suo sustantivo, come: questa donna, queste donne, questa cosa, queste cose. Si usa sustantivo in significato di questa donna. Petrar. canz. 36. Questa ancor dubbia del fatal suo corso Sola pensando; pargoletta, e sciolta Entrò di primavera in un bel bosco. E cap. 5. Queste gli strali, E la faretra, e l'arco aveun spezzato A quel protervo, e spennacchiate Eali, Bocc, Laber, p. 279. Ha faccenda soperchia pur di fur motto a questa, e a quell'altra, e di sufolare ora ad una, ora a un'altra nelle orecchie.

COSTUI è lo stesso che questi e vale quest' uomo ; costei vale questa Donna. Questi due pronomi si decliuano col segnacaso, mancano del vocativo, e il plurale costoro serve indifferentemente ad amendue. Bocc. g. 1. Che farem noi diceva l'uno all'altro, di costui ! E g. 7, n. 4. Tofuno udendo costei si tenne scornato. Ameto pag. 89. O grazioso Apollo etc. deh ferma il grado a riguardare costoro, le quali, qualunque s' è l' una, cost meritano l'amor tuo.

S' adoperano talvolta questi pronomi nel secondo caso senza segno. Gio. Vill. lib. 2. cap. 16. Al costui tempo Leone PapaQuarto fece rifare la Chiesa di Santo Pietro. Bocc. g. 8, n. 10. Salabaetto lieto s' uscì di casa costei. S'usano ancora di cosa inanimata, e di animale fuori

Pronomi dimostrativi di persona prossima a chi ascolta.

e selvaggiu.

COTESTI vale l' nomo prossimo a chi ascolta, e si usa nel primo caso del minor numero. Dante Purg. canto 11. Colesti, ch' ancor vive, e non si noma, Guardere'io. per veder se il conosco, E per farlo pietoso a questa soma. COTESTUI vale lo stesso che cotesti, ma si declina nel singulare col segnacasó. Nel plurale fa cotestoro, e si declina parimente col seguacaso. Bocc. g. 8, n. q. Se cotestui se ne fidava, ben me ne posso fidare io. Passav. pag. 89. Di cotestui non dico nulla. Nov. ant. 55. Perché battete voi cotestoro?

## Pronomi dimostrativi di persona Tersa.

Quattro sono i pronomi dimostrativi di persona terza, e non prossima a chi parla, nè a chi ascolta. Tre corrispondono all' ille, illa de' Latini, e sono egli, ella; quegli, quella; colui, colei. Il quarto corrisponde all' ipse, ipsa de' Latini, ed è esso, essa.

## Egli.

Questo pronome, con le quattro particelle, il, lo, gli, li, che ne fanno le veci, e pronomi relativi si chiamano, si declina così senza vocativo:

#### Minor numero.

Egli, e per accorciamento Ei, ed E. Di lui. A lui, gli, li. Lui, il, lo. Da lui. Corticelli, Gram.

Maggior numero.

Egli, E, o Eglino.

Di loro.

A loro

Loro, gli h.

Da loro.

Il pronome egli di sua natura accenna persona. Bocc. g. 2n. 7. io intendo di torre via l'onta, la quade egli ia
nila via sorcila. E g. 2. n. 5. Asyendo riguardo all'ine
gratitudire di lui verso mia madre mostrata. Is g. 7.
n. 8. Com'egli hanno tre soldi, vogliono le figliuole
de gentiluonini, e delle buone donne per moglie. E.
g. 10. n. 8. A lui, e alla madre narrò lo 'nganno, y
il quade, ella, ed eglino da Gisippo ricevuto aveano.
E. g. 4. n. 8. E. loro, i quali Amor vivi non aveva
potuti congiunere, la morte congiuna.

E si noti che il genitivo di questo pronome, usato possessivamente, si ode bensì volgarmente posto avanti al nome, dicendo per esempio: il di lui valore, la di eti virtà; mal'uso migliore del Boccaccio è di posporlo: G. 4. n. 6. Verso la casa di lui si dirizzaro. E vin ... Da se ripuosso di volere, in alcuna cosa nella per-

sona di lei incrudelire.

E non che di persona, ma d'altre, cose ancora si trova usato questo pronome. Bocc. g. 5. n. 9. d'un falcone dice: Presolo, e trocatolo grasso pensò lui esser degna vicanda di cotal Dònna. Dante Convivio pag. 355. Il perso è un color misto di purpurco e di nero; ma

vince il nero e da lui si dinomina.

Gli Anichi in vece d'egli usavano elli, ed ello e nel purale elli, ed ellino, e uel retto, e talvolta negli obliqui. Nov. ant. 7. Ed elli stava molto pensoso. Fior. S. Franc. pag. 194. Betado è colui, il quale d'ogai cosa, ch' ello vede, e ode, ricere per se medesimo buona edificazione. B. Jacopone lib. 2. Laud. 15. strofa 14. Alma, il tuo corpo è quello, Che t' ha giurata morte, Gaardati ben da ello. Petrar. son. 100. E veggio ben quand elli a schivo m'hanno. Dane luf. cant. 3. Che alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Nov. ant. 38 Ellimo. nell'altre cost t'ubbidiano.

Egli si trova usato in caso obbliquo dal Barberino pag. 233. v. 7. Ma guardati da egli Che soglion es-

ser fegli.

Ma ciò, che dell'aso di questo pronome principalmente è da notarsi, è che il dir lui in caso retto, in vece d'egli; benchè s' ode tuttodì ne discorsi famigliari, è manfiesto error di Lingua contro la sopraddetta declinazione. Si troavano in contrario esempil di moderni, come del Firenzuola, e del Burchiello, i quali, dice il Vocabolario, in ciò scrissero sregolatamente. Se negli Scrittori del buon secolo si trovino esempil di tal uso, l'affernano il Cinonio, e'l Bartoli; mu lo niega il Manni lez. 5, dove dice tali esempil essere tutti erratti, e tratti da ree stampe.

Tre vecrsioni soglion darsi a questa regola. La prima si è del verbo estree, il quale quando è posto tra due sustantivi, e significa transmatasione d'uno nell'altro, riceve il quarto caso. Bocc. g. 9, n. 7. Credendo esto èh'io fossi le, mi ha con un bostone tutto rotto. E. g. 3, n. 9. Maravigliossi forte Tedaldo che alcuno in tanto it somigliasse, che fosse creduto lui. Il Gastelvetro pag. 72, voltata, adduce per ragione, che il secondo sustantivo è in certo modo pasiente; e perioti gli conviene il

quarto caso.

La seconda eccezione, si è, che dopo la particella come, o siccome, il nostro pronome si poue in caso obbliquo. Bocc, g. i. n. 4. Dalla sua colpa sitessa trimorso, si vergogio di fare al monaco, quello che egli, siccome lun, aven envirato. E nov. 5. Costoro, che dadi altra parte erano, siccome lui, madiziost. Il Castelvetro pag. 73. stima che in questi escempi lui sia esteo caso, perche il siccome viene dal cum de Latini, e significa compagnia di demerito, e di malizia, laddove, dio egli, quando il come, o siccome viene dal quomodo de Latini, il pronome si mette the caso retto. Bocc. Introl. Foi potete cusì, com io molte volte avere udito. Del pronome egli co gerundi, tratteremo a suo luogo.

La tera eccezione si è, che nelle eschemazioni dirotani conteniezza, o miseria il nostro pronome, come neur Annibal Caro vol. 2, lett. 77, si mètte in quarto casti. Petra: canz. 1. O me beato sopra gli altri annati. Alstimanni lib. 1, Elegia to. Beato colni, che casto a morte corse. Bocc. g. 3, n. 6. Jo, Misera ne, c'ho più che la mia otta annato. Peteri: canz. g. Misera ne, c'ho più che la mia otta annato. Peteri: canz. g. Misera ne, c'ho più che la Quindi nel Giornale de Letterutt d'Italia tom. 1. pps. 177, vica consura al l'Annot. 4 a lile particelle del Cimonio e nella quarte il lui nel sopra citato verso di Luigi Alaunkni di giudicato caso retto, o vocativo. E veramente si vede

che la nostra lingua in tal caso segue la Latina, la quale

dice: me beatum, miserum etc.

Ciò, che detto è di lui, si dica di loro che non dee usarsiin caso retto. Il Cinonio adduccin controrio i seguenti due esempli. Bocc. Laber, n. 150 Assai sovente si gloriuno che alquante, della cui virtii spezial solennità fa la Chiesa di Diro, farono femnine come cloro. Quest esempio non fa forza, preche ci ha la particella come. Gio. Vill. lib. 12, cp. 4. Il modo che hai a tenere, volendoti bene governare, si è questo: Che ti ritenghi col popolo, che prima reggeva, e reggiti per loro consiglio, non loro per lo tuo. Così ha la moderna ristampa: ma non è gran cosa che ad uno Scrittore cada talvolta dalla penna un famigliare tilotismo.

Quanto alle sopraccennate particelle, il, e lo fanno le veci di lui accusativo siogolare, il primo inonati s consonante, il secondo innami vocale, o all's seguita da altra consonante. Bocc. § 4, in. 6. Assar volte in vano il chiamo. E g. 5, in. 1. Se d'una cosa sola non lo avesse la fortuna fatto dolente. E g. 7, in. 3. Tanto l'alfission del figliado lo striuse che egli non pose l'animo allo 'ngam-

no fattogli.

Gli, e li servono per dativo singolare; e per accusativo plurale. Bocc. g. 1. n. 3. Per alcuno accidente sopravremutogli, bisognandogli una buona quantità di danari, gli venne a memoria un ricco Giudeo. Gio. Vill. lib. 4, cap. 18. Il seguente di apparee per visione Cristo a Ruberto, diccudoli che in forma di lebbroso li si era mostrato, volendo provare la sua pietà. Pettar. son. 214. O li condamni a sempiterno pianto.

Notisi che l'usare gli per terzo caso nel numero del più, beneliè si oda tuttodi dal volgo, e si trovi usato anche da buoni Antichi, gli esempli de' quali adduce il Vocabolario §, 21. è però creduto modo di dire poco re-

golato, come ivi dice lo stesso Vocabolario.

Finalmente ci convien notar due cose intorio a questo pronone. La prima si è, che si usa talvolta in amendue i ununeri per lo reciproco. Boce. Filoc. lib. 5, n. 152. Tarolfo rimirva costai nel viso, e in se dubitaca, non questi si facesse beffe di lui. Cioè di se. E introd. La quale usanza le donne, per salute di lore aveano otte-manente, appresa. Ciò di se.

La seconda è che lui, c loro, quando precedono il relativo, vagliono colui, o coloro, Petrar. son. 234... Morte

biasmate, anzi laudate lui, Che le ga, e scieglie, e'n un punto apre e serra. Bocc. g. 4. n. 8. E loro i quali Amor vivi non avea potuto congiugnere, la morte congiunse.

Ella. ..

E pronome femminile, il quale co' pronomi relativi la, e le, che ne fanuo le veei, si declina così.

Minor numero Maggior numero. Ella. Elle, o elleno. Di lei. Di loro. A lei, le. A loro. Lei, la. Lorg, le. Da lei. Da loro.

Ella si dice nel nominativo singolare, non lei, benche il volgo ad ogni piè sospinto v' inciampi. S' è fatta da' Gramatiei una grossa lite sopra i seguenti versi del Sonetto q3. del Petrarea:

Ed ho si appezza.

La mente a contemplar sola costei; Ch' altro non vede, e ciò che non è lei ...

Già per antica usanza odia, e disprezza. E in questo modo era citato da tutti, anche dal Vocabolario alla voce Dispressare. Siccbè si disputava come mai avesse usato il Petrarca quel lei in caso retto. Ma ora è terminata la lite, perehe nell'ultima edizioni del Petrarea fatta teste in Firenze, per opera de nostri aceademici, il secondo emistichio del terzo verso si l'egge così, e ciò che non è in lei. E chi vuol vedere con qual fondamento di stampe, e di manuscritti siasi fatta cotal

correzione, consulti il Manni Lez. 5. La per ella nel retto, benchè nel parlar famigliare molto da' Toscani si usi,nè manchi esempio di qualche opprovato moderno; non pare contuttoció, dice il Vocabn-

lario, assolutamente da usarsi.

Ne' casi obliqui troviamo presso gli Antichi ella, ed elle Petr. canz. 34. E sosterrei, Quando'l ciel ne rappella, Girmen con ella in sul carro d' Elia. Bose. Amet. pag. 32. E poich' i' ho lassù condotto quelle, Le nuove erbette della pietra uscite Per caro cibo porgo innanzi ad elle.

Si trova lei, usato non solamente di persona, ma d' altro. Boec. g. 4, n. 5. Videro il drappo, ed in quello la testa non ancor si consumata ch' essi alla capellatura

Petrar. son. 152. Fama nell' adorato, e ricco gremba D' arabi monti lei (La Fenice) ripone, e cela.

Anche lei, quando procede al relativo, val colei. Petrar. son. 136. Ad or ad or a me stesso m' involo, Pur

lei cercando, che fuggir devria.

Quanto alle accumate particelle, le serve di dativo singolare, e d'accussaivo plurale. Bocc. g. 5, n. 1. La giovine cominciò a dubitare, non quel suo guardar cost fiso movesse la sua rusticità ad alcuna cosa, ohe vergogna le potesse tornare. E g. 2, n. 9. S' elle vi piaociono. io le vi donerò.

L'asare adunque gli per terzo caso del meno, nel genere femninino, è luori della comune regola; henchè uon manchino di ciò esempli negli Antichi. Fra gli altri Boce, g., 2, n. 6, serisse: Si ricordo lei dovere avere una maregine a guiss di una crocetta sopra l'orecchia sinjatra, stata d'una nascenza, cho fatta gli avera poco davanti a questo accidente tagliare. E così ha il testo del Manuelli.

La serve d'accusativo singolare. Bocc. g. 5, n. 7. Ad

una lor possessione la ne mandò.

Quegli.
Sua Declinazione,

Minor numero.

Quegli o que'

Di quello.

Maggior numero.

Quegli, que', o queglino.

Di quello.

Di quelli,

A quello. A quelli. Quello, Quelli. Da quello. Da quelli.

Sembra regola costante, che que gli in caso retto si dica colamente d'umon. Potrebhe addursi in contrario l'esempio del Boccaccio g. 4, n. 1. , da noi citato sotto il pronome questi, dove parlando dell'amore si dice quegli; ana dandosi in certo modo persona alle due passioni, del l'amore, e dello sdegno, possono loro adattarsi i pronomi, che a persona convengono.

Talvolta ancora si trova usato in caso retto quello in vece di quegli, riferendosi ad uomo. Petrar son 4. Quel hinfinia providenzia, ed arte Mostro nel suo mirabil magistero. Albertan. trat. 1, cap. 2. Maggiormente è da amare lo ladro, che quello, che sta cotidianamente in butei.

Ne casi obliqui del singolare si trova, contro la regola, quegli, o quei, riferito ad nomo. Dante Purg. can. 3. Io

mi rendei Piangendo a quei , che volentier perdona. Passan. pag. 69. Per questo entrare nella Chiesa intende la confessione per la quale altri si rappresenta, per lo comandamento della Chiesa , a quegli , ché Vicario di Cristo è nella Chiesa.

Quella.

Pronome femminino, che in plurale fa quelle, e si declina senza variazione col seguacaso. Si usa per colei, e coloro, col relativo dopo: Petrar. son. 250. Le mie notti fa triste, e i giorni oscuri Quella, ohe n' ha portato i pensier miei. Bocc. g. 10, n. 8. To tascio star volentieri, quelle, che già contr'a volere de' Padri hanno i mariti presi, e quelle, che si sono co' loro amanti fuggiter Colui, Colei,

Significa quell' uomo, quella donna, e si declina senza variazione col segnacaso. In plurale coloro serve al ameudue i generi. Si trovano questi pronomi usati, non solamente di persone ideali , ma di cose ancora inauimate. Dante Inf. can, 26. parlando del Sole: Nel tempo che colui , che't mondo schiara, La faccia sua a noi tien meno ascosa. E can. 24. parlando della rena : Lo spazzo era una rena arida, e spesso, Non d'altra foggia fatta che colei, Che fu da piè di Caton già soppressa. WINTER TO

Esso, Essa.

Sono lo stesso, che egli, ed ella. Esso nel plurale fa essi; ed essa esse: Si declinano in amendue i numeri col segnacaso: Bocc. Introd, Non a quella Chiesa, ch' essoavea anzi la morte disposto, ma alla più vicina le più volte il portavano. E' ivi ; essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Daute Purg. can. 1. Ch' infino ad essa gli par ire in vano. E Bocc. Introd. Ne' prima esse agli occhi corsero di costoro, che costoro da esse furon veduli.

Questi pronomi posti avanti a nome, e altro pronome ricevono la significazione del medesimo. Bocc. g. 2, n. 3. Quantunque il maggior a diciots anni non aggiungnesse, quando esso M. Tedaldo riechissimo venne a morte. Dante Par. can. 8. Vid io in essa luce altre lucerne. E Boce. g. 2. n. 10. Conmardentissimo desiderio esso.

stesso dispose d'andar per lei. ....

#### CAP. XXI.

#### mi dimostrativi di cosa.

Quattro sono i pronomi dimostrativi di cesso i quali quando sono mascolini, o femminini, sono addiettivi; ma quando son neutri si usano a modo di asustentivi. Si decilinano invariatamente, col segmento, e sono i segmenti.

QUESTO, QUESTA, QUESTO dimostra seosa ninosima a chi praha, e risponde all'hie, hene, hoc lel'akatini. Bocc. g. q. 1, n. 5. Dama, nascono in: questo paese seminate galline, sensa gello alcono? Petrar cnuz. 33. Chee fanno meco-onai questo sopiri, Che nascedia di dolore! Ducc. qg. n. 35. Fostit a questa pezza dalla loggia de Canjecimili E. g. a. jo. n. 6. Queste pezza dalla loggia del Eurojecimili E. g. a. jo. n. 6. Queste parade anucamente punsero l'animo del Re. E. g. 1, n. 2. Quando Giannotto intere questo. In olitermolo dolente.

COTESTÓ, COTESTA, COTESTO dimostra coss prossima e loi acolla, e-corrisponde all' iste, istaç istud de Latini. Dant. Inf. can. 29. Se l'unghia ti basti Elernalmente a cotesto lavoro. Bocc. n. 1. Cotestu non è coss da cararsene, E iyi: Come ti se l'u spesso adiratol O, disse Ser Ciappelletto, cotesto vi dico io beue ch' io ho molto spesso fatto.

QUELLO, QUELLA, QUELLO, dimostra cosa terra, e non prossima a parlamti, e corrisponde all' ille, illa, illad. de lasipi. Bocc. Introd. Prendendo le mostre fanti, e con le cose opportune facendoci seguiture, oggi in questo luogo, e domani in quello, quella allegezza, e festa prendendo, che questo tempo può porgere. E ivi: lo non so quello, che de vostri pensieri voi v' intendete di fare.

CIO è un pronome neutro indeelinabile, che si adopera indifferentemente per gli altri tre. Bocc. Introd. Ad un fine tirecano assai cradele; ciò era di schifare, e di finggire gli infermi. E u. 1. l'a via, figliuol, chi è ciò che lu dit Eun. 3. A volevene dure ciò, chi io ne sonto, mi vi convien dire una novelletta. E. g. 3, n. s. Ed egli è il miglior del mondo da ciò costui.

## CAP. XXII.

# out to those trees, save, is an active to the trees, and the pronomi asseveration and the trees, and the trees of the tree

A leuni pronomi ci sono, uncio del quali è l'aggingnere alla cosa, di cui si tratta, asseveranza, o capressione. Solio i seguenti.

## Lin A. . I sum im Desso, Dessa.

Dimostrano con maggior efficacia, e voglion dire: quello stesso, quel proprio, quella stessa, quella propria. Immo nele plande dessi, desse, ma non hamo altre voci. Si mano propriamente co verhi ssere, e parere, e perciò ricano propriamente co verhi ssere, e parere, e perciò ricano le prinio caso di amendue i numeri, o pure il quarto per forza dell'infinio: Bocc. g. q. n. 3. Hai tu sentio stanotte cosa misma l'in uno mi par desso. Bocc. g. n. 3. Necudonie dianque il Re molti cerchi, rè alcuno troviandone, il quale giadicasse essere stato desso, prevenne a costni. Petrar. son. 290. Chi è grido: ell' è ben dessa, ancore è in vita.

Talvolta non dimostrano persona, ma cosa. Bocc. g. 65, n. 5. Ninna cosa della natura, madra di tutte le cose, ed operatiree, col continuo girare de cielt, fu chi egli con lo stile, e con la penna e col pennello non dispirate es simile a quella, che non simile, ana pintosto dessa parese. E g. 10, n. g. Vide quelle robe, che al Saladino avea la sua donna donate, ma non estimo dover poter essere che desse fossero.

Talora desso posto nechralmente significa coa proprio, come si dice, si teme o si perez. Bocc. g. 2, n. 8. Il gentiliumno, e la sua donna, questo udendo, furno contenti, in quanto pure alcun modo si trocava al sua, scampo, quantunque lovo mollo gravesse, che quello, di che dubitavano, fosse desso, cioè di dover dar la Giannetta al lora figlinolo per i sposa.

Si usano alcuna volta in significato di colui, o coloi. Bocc. g. 10, n. S. Io temo che i parenti sini non la dieno prestamente ad uno altro il quale forse non sarai desso tu. E g. 3, n. 3, dico io di lei rotanto, che se mai io ne trovai: alcuna di queste sciocchezze schifa, ella è dessa.

## Medesimo, medesima.

Vagliono tesso, stessa. Si usano in compagnia d'un nomo o d'un pronome, co'quali s'accordano nel genere, e nel numere; lacendo nel plurale medesimi, medesime. Aggiungono forza d'espressione. Boco. Laber. num. 78. Guardando ta molle, che quien in 'erano in quello medesimo abito. E g. 2, n. 9. Il terzo quasi in questa medesima sentensia, parlando, pervenne. E g. 4, n. 2. Prisma se medesimi, e poscia coloro che in ciò alle lora parole dan felle, sforsandosi d'ingannare E g. 3, n. 1. Purchè noi medesime nod diciamo.

L' accademico intrepido, che ha fatte le Note alle Particelle del Cinonio, annot. 46, stima che il pronome medesimo possa usarsi anche non accordato in genere e in numero col suo appoggio. Egli adduce Gio. Vill. lib. 9. cap. 185. In Firenze medesimo fu caro le due staja, e mezzo di grano uno fiorino d'oro. Ma quel medesimo potrebb'essere avverbio, e n'adduce un esempia simile il Vocabolario. Cita anche un testo degli Ammaestramenti degli Antichi, che troyasi a pag. 41, num. 7. E nell' enfiatora medesimo non appare fedità Ma nell'ultima corretta edizione abbiamo: nell' enfiatura medesima. Adduce un altro esempio dello stesso libro ivi num: 6. Lo scontrare medesimo de' savj uomini, giova. Ma in questo non si scorge discordansa alcuna. Io non sono contuttociò lontano dal credere che F. Bartolomeo da S. Concordio Autore di quel libro avesse in uso quell'idiotismo. Due esempli basteranno a far ciò vedere; il primo pag. 2571 rub. 2, num. 1. Sono alquanti che la gloria cercano per mul modo, lodando se medesimo. Il secondo pag. 159. rub. 3. num. 3. Quelli, che falsamente sono lodati, egli è bisogno ch' e' medesimo si vergognino delle lar lode. Così ha la moderna corretta edizique.

Medesimo posto assolutamente co' pronomi, questo, quello, il, sa figura di neutro. Dante Par. can. 24. Risposto fummi: di, chi t'assicuru Che quell'opere sosser

quel medesimo, Che vuol provarsi?

Si aggiunge ancora medesimo, quantunque senza necessita, alle voci meco, teco, seco: e si trova talvolta usato nella terminazione maschile, riferendosi a femmina. Boco. Fiam. lib. 3, m. 1. fo alcuna volta meco medesimo fingeva lui dovere ancora, indietro tornando venirmi a vedere. E lib. 1, n. 55. Cetto voler nol dei, ne creda ehe 'l vungli, se storia teco medesima ti contigli. E. g., 5, n. 6. La qual cosa la donna vedendo, la grandezsa dell' animo suo molto seco medesimo commendo. E g. 17, n, 5. La quale questo vedendo disse seco medesimo: lodato sia Iddio.

Si noti, che medesmo, è voce poetica, da non usarsi in prosa; e medemo è voce affatto barbara, nè approvata, ch' io mi sappia, da aleuno de' nostri Gramatici, se non da Girolamo Gigli pag. 61. Jacopo Pergamini nel Trattato della Lingua pag. 19. l' ammette cell verso; ma ol Memoriale, ch' è la migliore delle sue opere, lo mette in dubbio. Niccolò Amenta nelle note al Bartoli al cap. 9a la chiama voce segretariesca.

#### Stesso, Stessa.

Val quanto medesimo, medesima, e con pari regola precedo Boca, g. 5. n. 5. Creduto abbiamo che costei nella casa, che mi fu quel di siesso arsa ardesse. Petra: son. 213. Ma com'è che sì gran rumor non suone Per altri messi, o per lei stessa, il zental Boco. Proem. Avendo essi stessi, quando sani erano, esemplo dato a coloro che sani rimanevano. E g. 3, ri. Elle non fanno della sette volle le sei quello, ch'elle si vogliono elleno stesso.

Si trova anche siesso usato alla maniera neutrale. Petrar. son, 288. Che quello stesso, ch' or per me si vole,

sempre si volse .

Stessi nel caso retto del minor numero, a somiglianza di questi, o quegli, fir usato da Dante Par. can. 5. Siccome il Sol che si cela egli stessi Per troppa luce, quando l' caldo ha rose Le temperanze de' vapori spessi.

Notisi che le voci istesso, astessa, usate da alcuni moderni non si trovano presso buoni Autori, nè sono nel Vocabolario.

## CAP. XXIII.

## De' pronomi relativi.

Pronomi relativi sono quelli, i quali riferiscono cosa antecedente detta. Quattro ne abbiamo nella nestra Liugua, secondo il Salviati vol. 1, lib. 1, cap. 5, e sono quale, che, chi, cui.

#### Quale.

Ha sempre l'articolo, e si giferisce a persona, o a cosa

E abuso de' volgari l' usar quale relativo senz' articolo. V' è chi adduce un'autorità di Gio. Vill. lib. 12, cap. 99. Ma non è vera secondo la moderna corretta edizione. Si può bensì addurre un autorità del Beccaccio, nell' Ameto pag. 145. O Diva luce, quale in tre persone, Ed un' essenza il ciel governi, e'l mondo Con giusto amore, ed eterna ragione. Ma essendo versi, non ha molta forza.

In vece del pronome quale relativo si usa la particella onde ne' segnenti casi.

Per del quale, de' quali, della quale, delle quali. Boce, Filoc. Lib. 7, num. 414. Se in a ciascun di voi donassi un Regno, quale è quello, ond' io la corona attendo, non debitamente vi avrei guitlerdonati. E Fiamm. Prol. nam. 5. I casi infelici, ond' io con ragione piango, con lagrimevole stilo, seguirò. Dante Par. cant 20. L' anima gloriosa, onde si parla, Tornata nella carne, in che fu poco, Credette in lui, che poteva ajutarla. Petrar. son. 151. Lasso! ben veggio in che stato son queste Vane speranze, ond' io viver solia.

Per di cui, di che. Gio. Vill. lib. 1, cap. 24. Di lor progenie discese il buono, e cortese Re Artù, onde i Romanzi Brettoni fanno menzione. Petrar. son. 226: Ben ho di mia ventura, di Madonna, e d' Amor onde mi doglia. Per da che, da cui. Bocc. g. 2, n. 8. Essi fanno ritratto da quello onde nati sono. Petrar. canz. 44. Nella bella prigione, ond ora è sciolta, Poco era stata

ancor l'alma gentile:

E in vece degli ablativi con le preposizioni con, c per Petrar. son. 75. l'aggio in ódio la speme, e i desiri, Ed ogni laccio, onde'l mio cor è avvinto: Bocc. Vita di Daute pag . 264. Per le quali penne , onde questo corpo si cuopre, intendo la bellezza della peregrina istoria. E g. 2, n. 2. Per quello usciuolo, ond' era entrato, il mise fuori. Petrar. son. 289. O belle, ed alte,

#### Che.

Quando è relativo di sustanza riferisce tutti i generi e tutti i numeri. Bocc. Proem. Portranno connacer quello che sia da fuggire. E g. 7, n. 9. Siccome quella, che era d'alto ingegno. E lutrod. Le cose che appresso si leggeranno. Petr. son. 251. Gli occhi, di ch'io parlai si caldamente.

Quando è relativo di qualità, o quantità vale la stesso che quando, o quale. Bocc. g. 5, u. 10. Dio il sa che dolore io sento. E g. 9, n. 6. Odi gli osti nostri che

hanno non so che parole insieme.

Usato alla maniera neutrale riceve l'articolo e vale la qual cosa: Bocc. Proem. Il che degli innamorati uontini non avviene. E g. 6. nel fine. Lo vi farei goder di quello, senza il che per certo niuna festa compiutamente è licia.

Talvolta si tralascia l'articolo, singularmente nelle parentesi. Bocc. Introd. L'un fratello l'altro abbandonava, e (che maggior cosa è) i padri, e le madri i figliuoli.

E talora in vece dell'articolo vi si pone il seguacaso. Bocc. n. 9. Domando, quanto egli allora dimorasse presso a Parigi, a che gli fu risposto che forse a sei

miglia.

Finalmente si noti, che il semplice che si usa talvolta in modo, chi egli significa il pronouna relativo con utria la preposizione aunessa. Bocc. g. 3, n. 1, du quel medesimo appetito caulde, che cadate erano le sue Monacelle. Cio de I quale. Petrar. sou. 78. Questa vita terrena è quasi un prato, Che 'l serpente tra fiori e l'erba giace. Cioò in cui. E canz. 8. Ed io son un di quei che l pianger giova. Cioè a'quali.

#### Chi.

Significa calui che, o coloro che. Serve ad amendue i gencii, e muneri, è si dèclina invariato col seguacaso per amendue i numeri. Boco lutrol. A nueva persona fa iaginria chi usa la sua ragione. E g. 2, u. 6. La pregarono a dire chi ella fosse. Amm., ant. pag. 179, u. 12. Lo Sole, del mondo pare cha togliano chi tolgono di questa via l'amistà.

Si trova-ne' casi obliqui ancora, inchiudendo però il

relativo in caso retto. Secondo caso. Boce. g. 1, n. 7. Olire al credere di chi non l'uni presto parlatore, ed ornato. Terzo caso. Bocc. Proem. Quel piacere, ch' egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne suoi più cupi pelaghi navigando. E talvolta senza il segno? del dativo. Gio. Vill. lib. 12, cap. 76. Furonvi sventuratamente sconfitti; e così appiene chi è in volta di fortuna. Petrar. canz. 48. Da volar sopra'l Ciel gli avea dat ali Per le cose mortali, Che son scala al Fattor . chi ben l' estima. Quarto caso. Boce. g. 8, n. Q. Avea in costume di domandare chi con lui era, chi fosse qualunque nomo veduto avesse per via passare. Sesto caso: Bocc. g. 8, n. 10. Le quali da chi non le conosce sarebbono, e sono tenute grandi. E dunque falsa l'opinione di coloro, i quali vogliono che chi, e cui formino un solo pronome che faccia chi nel retto e cui negli obliqui. Contro costoro stanno il Salviati vol. 2, tib. 1, cap. 5. c'l Buommattei tratt. 11, c. 13. E da' citati esempli si vede che chi ha da se tutti i casi.

Chi talvoltă ha senso d'alcuno che. Bocc. n. 2. Non credi tu trovar qui chi il battesmo ti dea? Talvolta di se alcuno, Dant. Purg. can. 24. Quinci si va chi vuole andar per pace. Talvolta di chiunque. Bocc. Introd. Parli

chi vuole in contrario.

#### Cui.

Pronome relativo di persone, che significa quale, o chi d'amendue i generi, e numeri, che si trova in tutti i cosi finorche nel riprimo. Non ha mai l'articolo, c si declina invariate col segnacaso, a ma spesso lascia anche questo, per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 2. n. 7. La figliuola del Soldano, di cui è stata così lunga fama che annevate e e g. 4. n. 8. buon uomo in cara cui morto era, disse etc. È introd. Macchie apparivano a molte, e a cui grandi, e rade, e a cui minute, e spesse. Petrar. can. 20. Voi, eni fortuna ha posto in mano il freno Delle belle contrade. Bocc. n. 10 Non guardando cui motteggiasse, credendo vincere, fui vunta: Dante Inf. can. 7. L'anime di color, ou ei rinse l'ira. Bocc. g. 8. n. 1. Come essi da cui egli credono sono befuis, Petrar. canz. 6. E qualla, i neu il etade. Nottra si mira.

Talvolta si usu cui per relativo di bestie, o di cosc inanimate. Bocc. g. 4 n. 7. Una botta di maravigitosa grandezza, dal cui venifero fiato avvisurono, quella sal-

via essere velenosa divenuta. E ivi n. 8. Amore la cui natura è tale, che piuttosto per se medesimo consumar si può, che per avvedimento tor via. E in questo esempio nota che quel la cui natura mostra l'articolo avanti il nostro pronome, ma non è suo l'articolo, bensì del nome. E ciò non rade volte avviene al cui: ma sempre in secondo caso.

## CAP. XXIV.

De' pronomi di qualità.

uattro sono i pronomi dinotanti qualità, cioè tale, cotale , altrettale e quale.

Tale. Nel maggior numero fa tali, si declina col seguacaso,

ed è di genere comune.

E' correlativo ad altro termine, e spesse volte ha la corrispondenza di quale o di che. Bocc. n. 1. Si penso, costui dover essere tale , quale la malvagità de' Borgognoni il richiedea. E n. 2. Pensa che tali sono là i Prelati . quali tu' gli hai potuti vedere. E n. 4. Potrebbe esser tal femmina, o figliuola di tale nomo, ch' egli non le vorrebbe aver fatta quella vergogna.

Talora si mette tale e quale in sul principio, e con un' altra corrispondenza, e anche senza. Bocc. g. 3. fin. Tale, quale tu l'hai, cotale la di. E Amor. Vis. canto 16. Tal, qual or me vedete giovinetta, Quivi accompa-

ano Amore.

Alcuna volta tale si aggiunge qualche altra simile espressione per maggior energia. Bocc. g. 3, fin Mille fiate , e più aveva la novella di Dioneo a rider mosso le oneste Donne: tali, e.sì fatte lor parevano le sue parole. E g. 10, nov. 4. Subitamente un fiero accidente la soprapprese, il quale fu tale, e di tanta forza, che in lei

spense ogni segno di vità.

Si usa alcune volte tale senza corrispondenza, la quale si suppone nota dal contesto del discorso. Bocc. Introd. La cosa dell' uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale, quello infra brevissimo spazio occidesse. La correlazione ivi si fa alla pestilenza già descritta. Petrar: son. 9. Onde tal frutto e simile si colga. Si riferisce a' tartufi, che il Poeta mandava a un amico, accompagnandogli col sonetto.

Si adopera aucora neutralinenter a modo di sustantivo; e vi si sottintende stato, territare cere, e dinota miseria; g. 3, n. 1. Sono, per quello che infino a qui ho fatto; a tale venuto, che io nons posso fure ne peco ne modo. Petrar. canz. 31. A tal son giunto Amore.

Nell' uso si da l'articolo, o pronome a tale, dicendo: il tale, la tale, un tale, e significa colui, colei,

un cert' uomo.

## Cotale.

Significa tale, e si usa con lo medesime regole; e di più si adopera col pronome dimostrativo, e osa l'articolo. Boce, g. 5, n. g. H ristoro è conda ch'i o intendo desime teco dimesticamente itamane. E Introd. Estimando essere ottima costa il cerebro con potali odro confortare. E iva. E questo cotale del luogo, e del modo, nel quale a vivere abbiano, ordini e disponga. E ivi. Pareva seco quella conda confirmità nel tocario trasportare. E ivi. 1 cotali son morti, gli altrettali sono per morire.

Si nsa talvolta cotale con l'accompagnanome, in significato d'un certo in amendue i generi. Boce, g. 3, n. 10. La giovane, non da ordinato disiderio, ma da un cotal funciullesco appetito mossa, ad undar verso il diserio di Tebaida nascomanente tutta toda si misc. Gio. Vill. lib. 7, cap. 13. Per una cotal me:zzinità, e per contentare il popolo, elessono duc Cavulieri Frati Godenti per Podestà di Frenze.

#### Altrettale.

Significa Altro tale. Si suole usare solamente nel mimero del più, perchè gli esempli, ne' quali sembra singolare, non l'usano in forza di pronome, ma d'avverbio. Bocc. Introd. Gli altrettali sono per morire. Cresc. 1lb. 6 cap. 2u. Se macererai le sue granella, ovvero semi in latte di pecora, ed in malisa, diventeranno doici, e candicii, e langhi, e tenevi. E so metterai acqua in vasello aperto due palmi sott esse diventeranno altrettali.

#### Quale.

Usato sent'articolo è pronome di qualità. Talvolta significa qualità ssoluta. Dau. Vit. nov.psg. 16. Molte volte io mi dolca, quando la mia memoria movesse la fantasia

ed immaginare, quale Amor mi facea. Petr. canz. 26 Spirito Beato, quale Se', quando altrui fai tale? Bocc g. 8. n. 7. Seco pensando, quali infra piccol termin e dovean divenire.

Talvolta dinota rassomiglianza con la corrispondenza di tale, e parimente senz' articolo. Bocc. g. 6, n. 5. Videsi di tal moneta pagato, quali erano state le derrate vendute. E g. 8, n. 8. Assai dee bastare a ciascuno, se

quale asino dà in parere tal riceve.

Si trova anche usato con leggiadria senza corrispondenza. Petrar. cauz. 29. Piacemi almen che i miei sospir sien quali Spera il Tevere, e l' Arno. Bocc. Filoc. lib. 3, n. 32. Divenuto nel viso quale è la molto secca terra, o la scolorita cenere.

Quale dubitativo, o domandativo altresì non riceve articolo. Bocc. g. 10, n. 8. E non so quale Iddio dentro mi stimula, ed infesta a doverti il mio peccato manifestare. E g. 5, n. 6. Impetratemi una grazia da chi così mi fa stare. Ruggeri domandò: quale?

Finalmente è da notarsi un modo di dire. Bocc. g. 4, n. 2. Non sono le mie bellezze da lasciare amare ne da tale, nè da quale. Cioè, come spiega il Vocabolario, ne da questo, nè da quello, o da ognuno.

GAP. XXV.

## De pronomi di diversità.

re sono i pronomi, i quali dinotano diversità d'una cosa dall' altra.

Altri.

Primo caso del minor numero, il quale posto sustantivamente vale altr' uomo. Bocc. g. 1, n. 8. Ne voi, ne altri con ragione mi potrà più dire ch' io non l' abbia veduta.

Adduce il Vocabolario i aeguenti esempli, ne' quali questa voce pare usata ne' casi obliqui. Bocc. g. 6, n. q. Sentendo la Reina che Emilia della sua novella s' era diliberata, e che ad altri non restava a dire, che a lei etc. così a dir cominciò. Gio. Vill. lib. 12. cap. 4. Si vestieno i giovani una cotta, ovvero gonnella corta, e stretta, che non si potea vestire sensa ajuto d'altri. In questi esempli però, come dice saviamente il Cinonio, mul si discerne, se altri sia del numero del meno, o del più

Corticelli, Gram.

Talvolta altri s' adopera in significato di uno, alcuno, e simile. Bocc. g. 7, n. 4. Egli si vuole innacquare quando altri il bee. E g. 3, n. 6. Tunto sa altri, quan-

to altri.

Ancora si adopera in vece d' lo , usando per proprietà di linguaggio la terza per prima persona. Bocc. g. 4. n. 2. Voi potreste dir vero: ma tuttavia non supplendo chi questo si sia, altri non si rivolgerebbe così di leggiero. Ed è maniera toscana acconnata da' Deputati pag. 105. dove adducono un esempio familiare: io ve lo dico a An di bene; perch' altri non vorrebbe poi aver cagione di adirarsi.

#### Altrui.

Vale quanto altro, ma non ha relazione se non all'uomo. Regolatamente non si usa nel caso retto. Si declina così : di altrui , ad altrui , altrui, da altrui, e queste voci servono ad amendue i numeri. Nel secondo, e nel terzo caso si può porre senza segno assolutamente, ma non nel sesto. Ha spesse volte l'articolo inpanzi, il quale però non è suo, ma del nome. Bocc. n. 1. Maisl ch' io ho detto male d'altrui. E Introd. Ciò ner l'altrui case facendo. E g. 4. princ. Piuttosto, ad altrui le presterci, ch' io per me l'adoperassi. E n. 4. Io estimo ch'egli sig gran senno a pigliarsi del bene, quando Domeneddio ne manda altrui. E g. 3. n. 5. prin. La sciocchesza trae altrui di felice stato. E g. 3. n. 5. Ch' io da altrui, che da lei udito non sia. E n.7. princ. In altrui figurando quello, che di se, e di lui intendeva di dire.

Ha talora forza di sustantivo, e vale ciò, che non è proprio, ma d' altri. Bocc. g. 4, n. 10. Per potere quello di casa risparmiare, si dispose di gittarsi alla strada,

e di voler logorar dello altrui.

Aleuni citano esempli di Dante, del Boccaccio, del Passavanti, e del Dittamondo, ne' quali si pretende usato altrui in caso retto; ma dal Vocabolario è reputato errore, perchè nelle migliori edizioni, e ne' testi a penna più corretti si legge altri. Vedasi il Manni lez. 6, dalla pag. 151, dove esamina questo punto, e fa vedere gli esempli addotti essere errati. Potrebbe forse addursi quel verso del Petr. son 63. E d'altrui colpa altrui biasmo s'acquista. Quivi il secondo altrui potrebb' essere caso retto: ma se quel s' acquista fosse neutro passivo sarebbe ter-TO CRSO.

## Altro.

Altro addictivo fa in femminino altra, e nel plurale altri, e altre,e significa diverso, ch'è differente in qualsivoglia maniera da quelle cose, di cui si parla, o s'intende, che uou è lo stesso. Si declina in ambedue i numeri col segnacaso, con l'articolo, e con altre preposizioni. Bocc. g. 2, n. 5. Quasi altro bel giovine, che egli non si trovasse allora in Napoli. E lutr. La cosa tocca da un altro animale fuori della spezie dell' uomo. E ivi. Qui sono giardini, qui sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli assai. Petr. canz. 18. Una dolcezza inusitata , e nuova , La quale ogni altra salma Di nojosi , pensier disgombra allora. Bocc. Introd. Tindaro al servigio di Filostrato , e degli altri due atterda nelle camere loro.

Il Longobardi n. 115. per mostrare essersi usato altro, in vece d'altri caso retto, contra il comun sentimento, adduce il seguente esempio del Bocc. n. 8, E da questo innanzi fu il più liberale, e il più grazioso gentiluomo, e quello che più è forestieri, e' cittadini onoro, che altro, che in Genova fosse a' tempi suoi. Così legge, oltre il testo Mannelli, l'edizione del 27, ed anche la famosa d' Amsterdam, di cui s'è servita l' Accademia. Molte cose sono state dette sopra questo testo; ma il Vocabolario l' ha omesse, e ha fatto gran seinio; perchè a me pare che quell' allro sia addiettivo, e voglia dire altro gentiluomo, per non ripetere il sustantivo la seconda volta nello stesso periodo. In fatti immediatamente avanti l'addotto esempio dice così : ne voi , ne altri mi potrà più dire ch' io non l'abbia veduta, nè conosciuta. Ecco dove vuol significare altra persona, altro uomo, dice altri ; il che non tornerebbe bene in fine , dove vuol determinatamente altro gentiluomo significare.

Altro sustantivo è neutro, e significa altra cosa. Ha il solo singolare, nel quale si declina col segnacaso, e con l'articolo; e ricève altre preposizioni. Bocc. g. 9, n. 6. Temendo non fosse altro, così al bujo levatosi, com' era se n' andò là. E g. 7, n. 3. princ. sembiante facendo di rider d'altro. Laber. n. 208. Va via tu non se'da altro, che da lavare scodelle. E g. 6, n. 2. Ricco, e savio, ed acceduto, per altro, ma avaristimo. Petrar. canz. 31. Purche gle occhi non miri, L' altro puossi ve-7 . d.i.e.

der securamente.

Altro talvolta significa accrescimento di pregio, e fa intender più di quel che si dace. Doce, g. 8, n. 9. Altro aversti detto, se tu m' avesti veduto a Biologna, dove inon cra niuno nè grande, nè piccolo, nè Dottore, nò scolare che non mi volesse il meglio del mondo. Petr. son, 303. Assisa in alta, e gloriosa sede, E d'altro ornata, che di perle, o d'ostro.

Ancora significa talvolta aliro cosa, che porti il pregio d'importanza. Nov. an. 15/1. Ez genti il trastero smemorate, credendo che fasse altro. Cioè cose d'importanza, e ion una baja, com'era la comesa di See Fruili con
Bio. Così dovendo uno accennare il caso della san morte, per fuggire il tristo augurio, suol dire; se Dio facesse
altro di me. Vedi i Deputati pag. 127.

#### C A P. XXVI.

## De' pronomi di generalità.

Pronomi di generalità son quelli, i quali o affermativamente, o negativamente, hauno la significazion generale.

#### Ogui.

Significa tutto di numero, e corrisponde all'omnis de' Latini. E' pronome iuvariabile, di genere comune, e si declina col segnacaso. Si accompagna in maniera d'addictivo co' nomi d'ambedue i generi. Boce, g. 1. 1. 2, E, per quello che i o estimi con ogni sollocitudine, e con ogni ingegno e con ogni arte, ini pare che si procaccino di riducere a nulla, e di cacciar del Mondo la Cristiana Religione.

Ogni malvolenticri s' adatta il plurale, ancorchè dinoti pluralità, ed universalità. Pure ve l'accordarous talvolta gli Antichi. Boce. Fiam. 1b. 7, n. 4. Compensata ogni cosa degli altruà rifianni, i miei ogni altri trapassare di grau lunga deliberi. Gio. Vill. lib. 12, cap. 20. Infino alle lastre del tetto, e ogni vili cose, non che le care, non si potieno sassiare, ne raffrenar dir rubare.

La voce ognitanti usaia dal Baccaccio per significare la Festa di tutti Santi, o la Chiesa del Minori Osser-vapti in Firenze, è un idiotismo antico. G. 3, n. 9. Sentendo lai il di d'Ognissanti in Rossiglione dover fure una gran festa. E. g. 8, n. 9. Lungo S. Maria della scala, verso il prato d'Ognissanti. Dice il Salivati vol. 1, c. 260. che nel testo Manuelli tal voce è scritta con due ss.

Coù veramente si pronunzia auch' oggi in Firenze, non solamente ne' suddetti significati, ma per accennare anche una gozroviglia antica ne l'Fiorettini, di mangiar l'Oca il dì d' Oguissanti. Franc. Sacch. nov. 196. Si penzarono tru loro di fare uno Oguissanti sena fatica. E per dare altrui dell'oca per lo capo. Lasca son. 151 Varchi alla fe, tu hai dell' Oguissanti, Det nuovo pesce, anzi dell' animale.

In vece d'ogni gli Antichi dissero ogne. Amm. ant. giunta qo. Ogue airtà giace, s' ella non è conta. E Francesco da Barberino pag. 6a, v. 17. In non t' ho ancor detto D' un documento, ch' a certi bisogna, Di cosa, che soara ogne Forte mi par gravosa sostenere.

Ognuno, che anche si scrive ogni uno, vale ciascuno, ciascheluno. Boco. g. 5, n. 1. con grandissima ammirazione d'ognuno. E g. 1, n. 6. Se per ognuna cento se ne sieno rendute di là . Si dice nello stesso senso ogni umono. Boco. n. 7. Mise ogni nomo a tavola. Si trova usato ognuno col plurale in seuso di tutti. Salvin. Pros. Tosc. p. 2, pag. 169. Ugnuno portiamo qualche cosse da noi segnata.

Ogni cosa vale il tutto, e spesso anche si usa per ogni louce. Bocc. g. 2, n. 9. Chiarametate, come stato era il fatto, narrò ogni cosa. E g. 2, n. 3. Domando l'ose, là dor esso potesse dormire; al quale l'oste rispose: in verità io non so: tu veti ch' ogni cosa, è pieno.

Ogui dove vale ogui luoge. Dante Parad. cant. 3. Chiaro mi fu alior, com' ogui dove In Cielo è paradiso. È uso più comunemente ricevuto, di serivere ogni intero avanti qualsisia lettera, o onde cominci la parola seguente. Beusì animette la Lingua di fare alteme volte d'ocuri. e la seguente parola una dizion sola, come si vede

nelle ricevute voci, ognora, ognotia, ognano, etc. e fra gli Antichi ognindi per ognidi.

Ogui si trova talvolta accopisito con qualunyue, con la congiumbone in mezzo, ed anche seusa. Matt. Vill. lib. 11, c. 6. E, contra all'opinione d'ogni qualunque, il giovetti mattinu a di 3. Giugno parti da Pescia con tatta l'oste. E vivi c. 4; Annullando tutti i privilegi imperiali, che avesse per successione, e che gli fostono conceduti in persona, ed ogni, e qualunque avesse. La qual maniera constitucio, al parere del Ciuonio, sente sello stil de'Notsi.

United by Chook

#### Tutto.

Riferita a quantità discreta è pronome di generalità, e vale ogni, ciascuno, ognuno. Si declina per amendue i numeri col segnacaso, quando però adiettivamente si adopera. Quando si usa a modo di sustantivo, ha le sole voci, tutti, tutte. Bocc. Introd. Tutti sopra la verde erba si puosero in cerchio a sedere. E ivi , Pregogli per

parte di tutte.

Usato addie:tivamente ha dopo di se l'articolo, e I nome, e s' adatta al plurale, e a' nomi singolari collettivi. Talvolta per proprietà di linguaggio si toglie via l'articolo. Bocc. n. 2. Comincià a riguardare alle maniera di tutti i Cortigiani. Petr. son. 10. Tutte le notti si lamenta, e piagne. Fiorett. S. Franc. pag. 137. Fece chiamare Frate Ginepro, e presente tutto il convento, lo riprese. Bocc. Introd. A lui la cura, e la sollecitudine di tutta la nostra famiglia commetto.

Quanto al toglier via l'articolo, com' è il dir tutto di, tutto giorno, e simili, s' è fatto con giudicio, torna assai bene. Addurro per regola alcuni esempli. Nov. ant. 20. La gente ch' avea bontade, veniva a lui da tutte parti. E n. 51. Mondo di tutte lordure di peccato. Passav. pag. 48. Riverito, onorato, cureggiato da tutta gente. Pier. Cres. lib. 6, cap. 2. E tutte-cose, che si colgono a discrescere della luna, migliori sono, e più conservevoli. Bocc. nov. ult. Onorerebbonla in tutte cose, siccome donna.

Con le voci dinotanti numero vi si pone le più volte tra queste, e tutto la particella e, per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 7, n. 8. Che andate voi cercando, a quest' ora tutti e tre? E talvolta vi si trova frapposta la particella a, Matt. Vill. lib. 3, cap. 79. I Catalani ctc. con tutte a tre le cocche si dirizzarono contro l'armata de'

Se tutto si riferisce a quantità continua reale, o virtuale , è addiettivo. Bocc. g. 2, n. 1. Loro tutto rotto , e tutto peste il trassero delle mani. E g. 8, p. 3. Tutta livida, e rotta nel viso. E g. 4, n. 10. Nel quale ella pose tutta la sua speranza, tutto il suo animo, tutto il ben suo.

Tutto usato sustantivamente, e neutralmente vale ogni cosa. Dante Inf. cant. 7. E quel savio gentil, che tutto seppe , Disse per confortarmi. Boccac. g. 2, n. 7. Secondo l'ammaestramento datole da Antigono rispose, a contò tutto.

Avere il tutto, o essere il tutto vale aver tutta l' autorità , essere il più potente. Matt. Vill. 1. 10, c. 74. A' Priori, e a' Camerlingi di Perugia, in cui stava il tulto del reggimento. E cap. 77. Avendo appo loro i 24 Ambasciatori, ch' erano il tutto della Terra.

Tutto quanto vale tutto interamente, prorsus omnis, e può riferirsi a quantità continua, discreta, o virtuale. Bocc. g. 9, n. 5. E poscia manicarlati tutta quanta. E g. 2, u. 7. Tutti quanti perirono. Dante Inf. can. 20.

Ben lo sa' tu che la sai tutta quania.

## Niuno , Neuno , Nessuno , Nissuno.

Negativi generali, che si adoperano solamente nel singolare, col femminile niuna declinandogli aucora col seguacaso. Vagliono il nemo de Latini. Bocc. g. 3, n. t. Il luogo è assai lontano di qui, e niuno mi vi conosce. E. Fiamm. lib. 5, num. 84. Niuna ebbe mai gli. Dii st favorevoli, che nel futuro gli potesse obligare. L. Concl. Niua campo fu mai si ben cultivato, ch' in esso o ortica o triboli, o alcun pruno non si trovasse mescoluto fra l'erbe migliori. E g. 8, u. 7. N una gloria è ad uu' aquila aver vinta una colomba. Passay, pag. 8. Disse che volca dare guarlagno piuttosto a lui che a ninno altro. Nov. aut. 7. Non donai a chi non m' insegnò, e ne a neuno donqi. Albertan. cap. 35, p. 86. Perciocché nessuno uomo è libero, lo qual serve al corpo. Nov. ant. 72. Lo maestro fece le anella cost appunto, che uis uno conoscea il fine altro che il padre.

Scrivousi questi pronomi con la negazione, e senza: con questo però, che senz' essa soglion preporsi e con essa posporsi al verbo. Bocc Lett. Pin. Ross. Niuno è sì discreto, e perspicace, che conoscer possa i segreti consigli della fortuna. E g. 8, n. q. Egli non ve n' è niuno sì cattivo, che non vi paresse una imperadore. Talvolta contuttoció non si serva tal regola, come da sopraccitati

esempli potrà vedersi.

Con la negazione affermano, e vagliono alcuno. Bocc. g. 2, n. 7. Se di queste due cose voi mi darete intera speranza senza ninu dubbio n' andrò consolato. E g. 8, n. 9. Altro avresti detto, se tu m' avesti veduto a Bologna, dove non era niuno, grande, ne piccolo, ne Dattore, ne scolure, che non mi volesse il meglio del mondo.

Posti per via di domanda, o di dubbio, anche senza negazione, affermaco. Nov. ant. 21, Lo imperadore, disest. come può essere? trovossi in Melano niuno, che cortradiasse alla podestate? Bocc. g. 4, 0. 6. Se la tua anima ora le mie lagrime vede, o niun conoscimento, o seutimento, dopo la partita di quella, rimane a'corpi, riccei benigamente l'ultimo dozo.

Si trova nessuno usato nel numero del più dal Cresc. lib. 2, c. 17. pag. 67, i frutti di tali arbori e sono nel-

suni, a sono sconvenevoli, e non maturi.

#### Veruna.

Vale lo stesso che niuno, ne pur uno, quando è da se, e quando è solo ; e si usa solamente nel minor numero. Pass. pag. 147. I peccati ventali in verun modo si perdonano sersa i mortali. Crescin. lib. 3, cap. 7. Ma deè mese di Maggio in verun modo si tocchino le granora,

imperocche fioriscono in otto di.

Quando vi s'aggiunge la negativa, o la particella senza, o pure si tratta di domenda, o di dubbio, vale alcuno. Bocc. g. S. n. 4. Anzi non fia egli caldo veruno. E. 8, n. 9. Fareste danno a noi, senza fare a voi pro veruno. Passav. pag. 47. Per le tentazioni si pruova l'uo-mo, s' egli ha bontade veruno.

#### Nullo.

Lo stesso che niuno e si usa ustantivo, e addictivo. Bocc. g. 10, n. g. Con maraviglia guatato da chiunque il vedeva, ma riconosciuto da nullo. Passav. psg. 158. Nullo parla volenticri al mutolo, ed al sordo ulditore. Gio. Vill. lib. 3, csp. 5. E mai poi non fit nullo Imperadore d'Italia. Petrar. canz. 42. E il Ciel qual è, se nulla nube il vela.

#### Niente, Nulla.

Particelle negative generali, che dinotano privazione, o negazione, e vagliono non punto. Fanno figura di prenomi, in quanto ammettono l'articolo, il seguacaso e le preposiziosi. Si uano con altra negativa, e senza, e quando l'hanno, si sogliono posporre al verbo, e auteporre quando non Ibanno. Gli Antichi dicevano neente. Boce: g.3,n.7. Siccome quella, che dal dovore era vinta, e che micha la notte passata grea dormito, s' addormentò. E g.10,n.2. Kipsoce ch'egli non ne obcle far nichte. E Introd. De'

quali il numero è quasi senuto al niente. E.g. 2, n.9. Senza che la donna di nuente s'accorgeise, Nov. ant. 18. Guarda quanti sono dugento marchi, che gli hai così per neette. Petr. canz. 28. Ben sai canzon, che quanti o parlo è nulla. Fiamma lib. 5, n. 85. Chi in alcuna cosa può sperare, di nulla si disperi. Bocc. g. 2. Si procaccino di riducere a nulla, e di cacciar dei mondo la cristiana relizione.

Quando si usano per via di domandare, di ricercare, o di dubitare, o pure cen la particella senza, hanno senso affermativo. Bocc. g. 9, n. 3. Gli si fece incontro, e salutatolo, il domando, s' egli si seniisse niente. (cioù alcom male. ) E viv nello stesso senso. Potrebò regli essere ch' io avessi nulla! E g. 4, n. 6. Con la mano subitamente corsi a cercarmisi lato, se niente v' aversi. Vit. SS. Padri t. s. p. 40. Cercando d'intorno, se niente v' aversi. Vit. SS. Padri t. s. p. 40. Cercando d'intorno, se niente d' acqua trovassero. Bocc. g. 2, n. 5. Con un piccolo fanciullo. che gli mostrasse, s' egli volesse nulla. E g. 1, n. 4. Senza del suo cruccio niente mostrare alla giovane, prestamente seco mode cose rivolse. E g. 9, n. 5. Calandrino, senza dir nulla volse i passi verso la casa della paglia.

#### CAP. XXVII.

De' pronomi, che dinotano numero, e quantità indeterminatamente.

De pronomi ci sono, i quali dinotano quantità continna, o discreta, ma con indeterminazione.

#### Uno, Una.

Uno, Una, come pronomi dinotanti principio di quantità, discreta, sono per se stessi senza plurale, e si declinano nel singolare col segnacaso, oltre le prepasizioni. Talvolta si adoperano come sustantivi, talvolta come addictivi. Bocc. g. 1: Proem. Novellando, il che può porgere, dicendo uno, a tutta la compagnia, che ascolta, diletto. E. g. 8, n. 3. Asvessi un oca a destajo, e an papero giunta, E. g. 2, n. 1. Quello a guita d'un corpo santo nella chiesa maggior ne portarono. E. g. 1, n. 7, princ. Se subitamente da uno arciere e ferita. Petr. canè. 28. Ad una ad una annoverar le stelle.

Uno, correlativo ad altro, si in singolare, come in pluvale, riferendo due cose mentovate, vale primo de' menThe parts at Orassons

Devail, o pure insience con altro vale amendue. In tali
easi una sminette l'articolo, e l' plurale. Boce, g. 2, n. 6.
Tanio l'età Inon, e l'altro da quello chieser solevano, gli.
aveu t'asformati. Petr. son. 258. Ov' è' i bel ciglio, e
l'ma, e l'altra tella, Ch' al corso del mio viver lume
denno! Boce. Fiannn. lib. 5. aum. 93. Siccome fecero à
Sagunitai, e gli Abiela, gli uni tementi. Annibale Cartaginese, e gli altri Filippa Macedonico. E lib. 3, n. 22.
Sperava l'une cresciule, e l'altre dover thorare scemate.

Uno si usa talvolta con la preposizione per in vece di ciasumo. Bocc. Lett. Pin. Ross. pag. 278. Nimo altra guernimento, per soddisficinento della matura portavano, che un poco di farina per uno, con alquaito lardo, E. 8.7, n. 3. Sensa aver quattro cappe per uno.

Üno (alvolu si ndopes per significare lo itesso. Dante rim, pag. S. Moroe, e' l'or gentil sono una cosa, Siccome il razgio in suo dittato pone. Petrar. cap. 8. O fiero voto. ch' 1 padre, e'l figlio ad una morte offersa. Ricord. Malesp. Stor. Fior. pag. 43. La nostra Città de Firenze, ch' era uno co' Romdin, e coll'imperio, non pofea respirare, nd prosperare. Gioè: una medesima cosa.

## . Qualche, alcuno, qualcuno, qualcheduno.

Sono prenomi indefiniti, che vagliono l'aliquis de Latini, e si declinano per amendue i numeri col segocaso. Qualcho con la siessa fovariata terminazione serve ad amendue i generi e unmeri. Bocc. g. 7, n. 3. S' 10 fossi pur vestito, qualche modo ci avrebbe. E g. 8, n. 8. Egli troti qualche cagione di partirsi da me. Petrar. canz. 37.

Deh or foss' io col vago della Luna Addormentato in qualche verdi boschi.

Alcuno. În nel plurale alcuni, alcune; e si adopera a modo e di suganivo, e d' addietivo. Bocc. g. 10, n. 4, Quando alcuno vuole sommamente onorare il suo autico, egli lo 'moita a casa sun. Petr. son. 216. Nooque alcuna già l' esser si bella. Questa più d' altra è bella, e più pudices. Bocc. g. 4, n. 8. Alcuni sono, i quati più che l' altre gegti si creston sapere, e santo meno. E Introd. Deile quali alcune crescevano come una comunat quela. E g. 2, nel Proem. Dopo alcun ballo s' andarono a riposare. E Introd. Nè vi poteva d' alcuna parte il Sole. In vece d' alcuna si su ales Bocc. Lutrod. E tali fu-

In vece d'alcuno si usa tale. Bocc. Iutrod. E tali furono, che per difetto di quelle, sopra alcuna tavola ne ponieno. L. g. 4, in sin. Forse più dichiarato l'avrebbe Paspetto tli tal donna, che nella danza era, se le tenebre della sopravvenuta notte il rossore nel viso di lei venuto non avesser nascoso, Gell. Sopita ait. 3, se. 1, Stamane mi ha fatto motto tale., e tale mi ha riso in bocca, e inchinatomi, che un mese fa facca vistu di non mi vedera.

Qualcano si usa sustantivo di persona, ed addictivo di persona, o di cosa, ma il più col secondo caso dopo, che accenni alcun genere. È talvolta anche addettivo viscino al sustantivo. Nè suole usarsi in plurale. Passava pag. 194. Or chi potrà scampare di tanti taccipoti, che non sia preso da qualcuno! Pecor. g. 7, n. 2. Colui che re lo dice, è qualcuno che mi vuol male. Petrar. cauz. 47. Cogliendo omai qualcuno di questi rami. E cauz. 25. Ma se pietà aucor serba L'arco tuo saldo, e qualcuna saetta. Es di te, e di me, siguor, vendettu

Qualcheduro ancora si dice. Fireuz. Asino d' oro num. 238. Oramul non è buono ad altro, che a farne un va-

glio, e però doniamolo a qualcheduno.

Chiunque, qualunque, qualsisia qualsivoglia chicchessia.

Questi pronomi indeterminati vagliono, ciascuno o assolutamente, o per relazione a qualche altra cosa, che nel discorso si supponea.

Chiunque vale lo stesso che qualunque, in Latino quicamque, quisquis, ed è trisillabo. Si dice di persona, ed è sustantivo singolare, che riceve il segnacaso, e le preposizioni. Bocc. eg. 9, n. 5. Dio la faccia trista, chiunque ella è. E Filoc. lib. 2, pag. 107. So che seconda il giudicio di chiunque vi sarvi, e lla sarà giudicata a morte. E g. 2, n. 9. Della sua matragità fecero a chisunque le vide testinonianza. E Amor. Vis. con. 42. In chiunque dimora anima si vana. Si dice in tal senso chi che sia. Bocc. g. 8, n. 2. Quando io ci tornassi, ci sarebbe chi che sia, che c' impaceerebbe.

Si trova pure un esempio, in cui chiunque è appoggiato a sustantivo, anche di cosa. Pallad. Marzo 19. La cedro si puote tutto l' anno serbare in sull'arbore etc,

ma meglio se nel chiudi con chiunque, vasello.

Cheunque suole usarsi neutralmento in senso di qualunque cosa. Petrar. cap. 11. Ma cheunque è pensi il vuego, o parle, Se'l viere estro non fosse si breve. To-sto vedrette in polve ritornarle. Si trova ancora usato per

Qualunque, che da alcuni s' è anche detto qualunche, vale ciascuno, o ciascuno cher e serve ad amenduc i numeri col segnacaso; e, a differenza di chiunque, si dice di persona, e di cosa, Boco, Laber, nel princ. Qualunque persona, tacendo i benefici ricevuti nasconde, assai manifestamente dimostra, se essere ingrato, e sconoscente di quegli. E g. 5, n. 6. Estimando vilissima cosa essere a qualunque uomo si fosse, non che ad un Re, due ignudi uccidere dormendo, si ritenne. E g. 1, n. 4. A qualunque della proposta materia da quinci innanzi novellerà, converrà che infra questi termini dica. E Filoc. lib. 6, n. 267. O qualunque cavalieri, ch' intorno a' miseri dimorate, quella pietà entri negli animi vostri. Cresc. lib. 11, cap. 16. Qualunque piquie son calde . avvegnache sien dure, diventan buone de' rami fitte in terra.

In vece di qualunque si dice ancora qualsivoglia, qualsisia, Giamball, stor. Europ. lib. 5, pag. 103. Molto più faccia stima d' una mirima particella d' onore, di qualsivogha cosa del mondo. Redi esper. nat. pag. 13. che non posseno esser rotte da qualsisia forro, o da qualsisia colpo di pistola.

#### Ciascuno, Ciascuna.

Pronome distributivo, che ancora dicesi ciascheduno, vale ognuno, qualsivoglia. Si adopera addiettivo, e sustantivo, si declina col segnacaso; e nel comune uso non ha plurale , benchè alcuni Antichi gliel dessero. Passav. pag. Sq. E-in ciascuno caso il laico è tenuto di celure i peccati, sh' egli udt in confessione, come dee fare is prete. Boco. g. 2, n. 3. Con gran piacere di ciascuna delle parti. E ivi nov. 1. Cominciarono a dire ciascuno, da lui essergli stata tagliata la borsa. Petr. son. 12. Quanto ciascuna è men bella di lei. Tanto cresce il desio che m' innamora. Dante inf. cant. 20. E non resto di ruinare a valle, Fino a Minos, che ciascheduno Ferra. Bocc. u. 17 princ. Convenevole cosa è che ciascheduna cosa, la quale P uomo fa, dallo animirabile, e santo nome di colui, il quale di tutte fu fattore, le dea principio.

E nel numeto del più. Amm. ant. pag. 1963, nel sue: Ciascheduni insermi si deono dipartire dalla compagnia del rei, acciocochè i mali, i quali spesso veggono, non si dilettino di seguitare: Franco Succh. tim. pag. 47. Che desti il nome al loco, ove ciascune Strane nazioni vollor' nonaralo.

Gli antichi per ciascuno dicevano catuno, e caduno; ma quel cadauno usato da alcuni Moderni nen ni è avvenuto di trovarlo in alcuno Antico, e non è nel Vo-

cabolario.

Quando nella distribucione si vuole significare il contingente, o sia la porzione di checchessia, che tocca a ciascuno, si aggingue al pronome ciascuno, o a uno, o a nomo, la particella per. Boce, e, 10, n. y. Fattesi ven rir per ciascuno due paja di robe. E, g. 6, u. a. Cho per un fiasco andasse del vin di Cisti, e di quello in meszo bicchier per uomo desse alle prime mense. Vedi sopra sotto ad uno.

#### Tanto, quanto, alquanto, altrettauto.

Tanto è pronome indeterminato di quantità, o vontinua dinotante grandezza, o discreta dinotante moltitudine. Quambo è il siu corrispondente, benche non sempre sia espressa la corrispondenza. Bocc. g. 8, n. 9, Il Maestro diele tanta fede alle parole di Bruno, quanto si saria convemuta a qualunque verità. E. n. 1, princ. Nel cospetto di tanto giudice. E g. 9, n. 2. Con intenzione di fare un mal giuo-co a quante giuginere ne potesse. Petra: cap. 11. Quauti felici son già morti in fasce! Quanti miseri in ultima vecchiesza!

Si dice anche cotanto. Bocc. g. 3, n. 6. Misera me, a cui ho cotanti anni portato cotanto amorel Petrar. cap. 3. Da indi in qua cotante carte aspergo Di sospiri, di

lagrime; e d' inchiostre.

Altrettanto pronome correlativo, che dinota uguagliauza di unmero, o di misura, nel femniunle fa altrettanta, e nel plurale altrettanti, e altrettante, si declina col se-gaĉesso, e si usa addiettivo, e sustantivo. Boce. g. 14, n. 2. Nè prima vi tornò che l' seguente di , con altrettanto pane arrostito, e con altrettanta vermaccia. Petr cauz. 24, Una doma più bella assai, che 'I Sole, E più lucente, se' d'altrettanta etade. Gio. Vill. lib. 9, cap. 94. Mandaronvi i Fiorentini cento cavalieri, e cinquecento pedoni, tutti soprassepanti a gigli ; e di Bologna altrettanti. Boce.

in and y Conell

Delle parti dell' Oraniene g. 3, n. 4. Cinquanta pater nostri, e altrettante avema-

tie. Petrar. son, 166. Cos' avess' so del bel velo altrettanto. Alquanto, variato per generi, e numeri col seguacaso. vale alcuno, un poco etc. e nel numero del più si usa anche a modo di sustantivo. Bocc. g. 4, n. 8. Dopo alquanto spazio cominciò a dire. Gio. Vill. lib. 7, cap. 114. Con alquanta gente, ch'ebbe dul Re Ridolfo. Petr. canz. 10. L' industria d'alquanti uomini s' avvolse Per diversi paesi. Bocc. g. 3, n. 5. E quinci tacendo, alquante lagrime mandate per gli occhi fuori, cominciò ad attendere. E g. 2, n. 7. Alquanti, che risentiti erano all' arme corsi, n' uccisero. Petr. cap.5. Ma d' alquante dirò, che'n su la cima Son di vera onestate.

Usato sustantivamente, e neutralmente col secondo caso vale qualche poco. Bocc. g. 2, n. 4. Con alquanto di Buono vino, e di confetto il riconfortà.

#### CAP. XXVIII.

#### Del verbo.

Di divide il verbo in personale, e in impersonale. Il verbo personale è quello, che si varia in tre distinte persone come io amo, tu ami, colui ama. Impersonale è quello, che non ha altro più, che la terza persona. Ne sono di tre sorte : gl' impersonali rigorosi , i quali non hanno alcun raso, come, piore, tuona, nevica, lampeggia etc. i mezzi impersonali, i quali, benchè possano usarsi personalmente, si adoperano talvolta impersonalmente col primo caso espresso, o sottinteso, come conviene, disdice , e simili: e gl' impersonali formati da verbi di lor natura personali, alla maniera passiva si dice, si crede , si corre.

Il verbo personale altro è transitivo, altro intransitivo. Verbo transitivo è quello, il quale significa azione , che passa realmente, o intenzionalmente in un termine diverso dal suo principio , come : il maestro batte i discepoli , la madre ama i figliuoli. Verbo intransitivo è quello, il quale significa azione, che non si parte dal suo principio. ne passa in alcun termine. Di questi ne abbiamo di due sorte; perchè altri sono assoluti, nè hanno dopo di se caso alcuno, come dormire, morire, correre etc. altri hanno caso dopo di se, ma senza passaggio di azione in termine alcuno, come dormire un sonno, entrare in casa etc. e di questi ne sono alcuni, che hanno del passivo,

perchè significano azione, che ritoran nel suggetto, come pentirai, attristarsi etè. Abbiamo parlato qui de' verbi , i quali significano azione, che sono i più; perchè il verbo essere significa la sustanza, non l'azione del suggetto , quello ciòè, che il suggetto la in se sesso, non quello ,

ch' egli fa, o patisce.

Adunque la liugua Toscana non ha gli ordini de' Verbi che ha la Latina, e la Greca, ma solo cinque principalmente ne considera ; cioè gli attivi , gli assoluti , i neutri, i neutri passivi, e gli impersonali. Attivi sono quelli, i quali significano azione transitiva, ed hanno dopo di se accusativo paziente. Assoluti sono quelli , che non hanno alcun caso dopo di se. Neutri si dicono quelli, i, quali non hapno significazion transitiva, almeno perfetta. Neutrl passivi chiamansi quelli, che significano ritorno dell'azione nel suggetto. Non ha la nostra Lingua alcun verbo di voce passiva, ma ricava il senso passivo tramutando il nominativo agente in sesto caso con la preposizione da, e l'accusativo paziente in nominativo, così: io amo Iddio : Iddio è amato da me. Può ancora il verbo farsi passivo, aggiungendovi la particella si, purchè l'agente si metta in sesso caso con la preposizione da, come se dicessimo: il Cielo, secondo Aristotile, dalle intelligenze si muove. Vedi le Note all' Ercolano del Varchi pag. 23q.

#### CAP, XXIX.

#### Delle variazioni del Verbo.

Il Verbo si varia per modi, tempi, numeri, e persone; questa variazione si chiama conjugazione.

I modi del verbo sono cinque, indicativo, o sia dimostrativo, imperativo, e sia comandativo, ottativo, o sia desiderativo, congiuntivo, o sia seggiuntivo; e infinito.

I tempi generalmente parlando, sono tre, presente, e preterito, o sia passato, e futuro; ma questi poi, secondo la natura di ciascun modo, si suddividono in varie differenze, o sieno affezioni.

L'indicativo ha otto tempi, cioè il presente, come to amo; il preterito imperfetto, o ( come i Toscani con una sola voce esprimono ) il pendente, che accenna azione non perfezionata, come to amasa; il preterito, o passato determinato, che dimostra un fatto di poco tempo, come to ho amasa; il preterito, o passato indeterminato, che

accenna un fatto di qualche tempo, come io amai; il trapassato imperfetto, che indica quello, che già da noi si faceva, come io aveva amato; il trapassato perfetto dinotante ciò, che da noi già si fece, come io ebbi amato ; il futuro imperfetto quel, che altri promette di fare, come io amerò; e il futuro perfetto ciò, che ad un tal tempo sara eseguito, come io avrò amato.

L'imperativo, o sia comandativo, ha due tempi; il presente, che comanda, esorta, o priega, come va tu; e il futuro, che comanda, esorta, o priega, che una cosa si

faccia, ma non di presente, come andrai tu.

L'ottativo ha sei tempi; il presente perfetto, che dimostra desiderio efficace di fare, come oh se io amassi ! il presente imperfetto, che accenna desiderio di fare una cosa, ma non già al presente, come io amerei; il pretcrito determinato, che dimostra desiderio di aver fatto a tal tempo, come Dio voglia ch' io abbia amato; il preterito indeterminato, che indica desiderio di aver fatto, se si fosse potuto, come Io avrei amato, ma non potei; il trapassato il quale dimostra, che altri vorrebbe aver già fatto, come volesse Iddio, che io avessi amato; e finalmente il futuro, che mostra desiderio di mettersi a fare, come Dio voglia ch' io ami.

Il congiuntivo prende in prestanza tutti i suoi tempi dogli altri modi, appoggiato sempre ad alcuna particella di congiunzione, come conciossiache, quantunque, benche e simili. Ha cinque tempi, presente, come benche io ami; preterito imperfetto, come benche io amassi; preterito perfetto, come benche io abbia amato; trapassato, come benche io avessi amato; e il futuro, come quando io avrò amato.

L'infinito ha tre tempi: il presente, che accenna azione in confuso, come amare: il preterito, che mostra l'opera già fatta, come avere amato: e il futuro, che dimostra disposizione a fare un' opera in avvenire, come avere

ad amare, o essere per amare.

I numeri del verbo sono due, singolare, o sia numero del meno, come io amo, e plurale, o sia numero del più, come noi amiamo. Le persone in ciascuno de' due numeri sono tre, la prima, come to amo, noi amiamo: la seconda , come tu ami , voi amate : e la terza , come colui ama, colore amano.

#### CAP. XXX.

Alcune generali osservazioni sopra le conjugazioni de Verbi.

Di due sorte sono i Verbi, quanto alla coffingazione, perchè altri sono regolari, altri anomali. I verbi regolari sono quelli, i quali si conjugano con regola a molti verbi comune; e gli anomali quelli sono, che escono dalla regola Comone degli altri Verbi, ed hanno particolare conjugazione.

Quattro sono le conjugazioni de' Verbi, le quali si conoceono, e prendono regola dal preseute dell'infinito. La prima conjugazione esce in are, come amare; la seconda in ere con la penultima lunga, come temere; la terza in ere con la penultima breve, come leggere; ela quarta in

ire, come sentire.

Inforno alla formazione delle voci di ciascun Verbonelle suddette conjugazioni, i due nostri dottissimi Gramatici, il Bembo, e l'Castelvetro assegnano motte regole
di ciò fare con lo scambiamento, o accrescimento di alcuna lettera; e sono regole veramente sottili, e degne di
quel valenti maestri. Ma io, che mi sono proposto di votere instruire i giovani con metodo facile, e sciolto, m' artengo al savio parere del Buommattei, che stima tali cose
poco necessarie al nostro fine; o perculè sene sese altri
può feas conosere le maniere de l'Verbi, o perchia tali
cose, forse dell'uso, e dall'arbitrio in qualche parte dipeudono. E chi vorrà profondarsi divantaggio in tali materie, potrà soddisfarsi col, leggere gli Autori suddetti, e
il Giunonio altreà nel soo Tratatao de Verbi.

Noi admoque ci contenteremo di porre distressmente le conjugazioni di tutti e quattro i Verbi regolari sopraccennati, che servono di norma a molti altri; aggiugnendo a cisscuma conjugazione quelle osservazioni; che giudicheremo opportune a far ben conoscere le vaire uscite; che hauno talora alcano voci del Verbi; e tuttociò, che alla nastura del Verbi appartiene. Simpolarmente noteremo, quali aieno le voci proprie della prosa, quali del veso, e inseine gli errori popolarescelli da luggiesi nella conjugazione protro popolarescelli da luggiesi nella conjugazione protro popolarescelli da luggiesi nella conjugazione protro propolarescelli da luggiesi nella conjugazione protro popolarescelli da luggiesi nella conjugazione protro popolarescelli da luggiesi nella conjugazione.

zione de' Verbi.

E perche i verbi anomati della Lingua Toscana da una parte, per conto del baro infinito, si ridaccio alle quattro conjugazioni; e per l'altre e non hanno tutte le loro voci fuor di regola, ma solamente alcune, qual più,

Corticelli, Gram,

qual meno; e nel rimanente ciascun Verbo anomalo segue la sua conjugazione; perciò sotto ciascuna conjugazione porremo anche i verbi anomali ad essa spettsnti, cioè quelle voci solamente di essi, ch'escono dalla regola.

Orn tutte queste conjugazioni di Verbi, che alla disteta da thi si porranno, sono tratte da Buommartici, c dall' autorità di approvati moderni Scrittori, e compredono quelle voci solamente, che ricevute sono dal baon uso vegliante de' moderni Toscani, e possono nasaria da chi noggi vuole, in prosa, e in versi, parlare, e soriver toscano. Ben so, che negli autori del buon secolo vi sono molte uscite delle voci de Verbi, le quali erano allora in nso, o furono da' Poeti adoperate per necessità della rima, e che non son ricevute dall' uso moderno. Ma il notar tutte queste, per altro venerabili antichilà, sarchbe audare, come suol dirsi, nell'un vi'uno, e non toccar mai della fune. Quelle benà notereno, che possono auche in oggi adoperarsi, o che arrecano qualche lume all'uso di ben parlare, ch' è il nostro intendimento.

Prima però, che pogniamo le quattro conjugazioni, stimiamo ben fatto di porre la conjugazione del Verbo sustantivo essere, e quella del transitivo avere. Questi due Verbi sono ausiliari degli altri Verbi, i quali non avendo tutte le voci pure, e semplici, che si richieggono a formare i loro tempi, ne' preteriti, ne' trapassati, e ne' futuri, prendono in prestanza delle voci da essere, e da. avere; e declinandole per persone, e per numeri, le accompagnano col proprio participio , come vedremo. Per contrario i due Verbi essere, ed avere, per formare i loro tempi, non hanno molto bisogno d'altri Verbi, ma da se soli suppliscono al difetto delle pure voci espressive de' tempi: salvo il verbo essere, il quale, non avendo participio proprio, si serve di quello del Verbo stare. E. adunque necessario il premettere la cognizione di questi dué Verbi anomali, i quali, fra gli altri s'intermettono.

# CAP. XXXI.

Conjugazione del verbo essere.

# INDICATIVO.

Presente Singolare. Io sono, tu sei, se', o se, colui è. Plur. Noi siamo, voi siete, calaro sono.

67

Preterito imperfetto. Singul. Io era, tu eri, colui era. Piur. Noi eravamo, voi eravate, coloro erano.

Preterito determinato. Singul. Io sono, tu sei, colui , o colei è stato, o stata. Plurale. Noi siamo, voi siete , coloro sono stati, o state.

Preterito indeterminato. Singul. Io fui , tu fosti , colui fu. Plur. Noi fummo, voi foste, coloro furono.

Trapassato imperfetto. Singul. Io era, tu eri, colui, o colei era stato, o stata. Plur. Noi eravamo, voi eravate, coloro erano stati, o state.

Trapassato perfetto. Singul. Fui, fosti, fu stato, o stata. Plut. Fummo, foste, furono stati, o state.

Futuro imperfetto. Singul. Sarò, sarai, sarà, o fia, o fie. Plur. Saremo, sarete, saranno, o fieno.

Futuro perfetto. Sing. Saro, sarai, sara stato, o stata. Plur. Saremo, sarete, saranno stati, o state.

#### IMPERATIVO.

Presente Sing. La prima persona manca, Sii, o sia tu. sia colui. Plur. siamo noi, siate voi, sieno coloro.

Futuro. Sing. la prima persona manca. Sarai tu, sara colui. Plurale. Saremo noi, sarete voi, saranno coloro.

# OTTATIVO. Presente perfetto. Sing. Dio volesse che io fossi, tu

fossi, colui fosse. Plur. Noi fossimo, voi foste, colono fossero, o fossono.

Presente imperfetto. Sing. Sarei, o fora, saresti, sa-

Presente imperietto. Sing. Saret, o fora, saresti, sarelbe, o saria, o fora. Plur. Saremmo, sareste, sarebbero, sarebbono o sariano, o forano.

Preterito determinato. Sing. Dio soglia ch' io sia, tu sii, o sia, colui, o colei sia stato, o stata. Plur. Che noi siamo, voi siate, coloro sieno stati, o state.

Preterito indeterminato. Sing. Sarei, saresti, sarebbe stato, o stata. Plur. Saremmo, sareste, sarebbero, o sarebbono stati, o state.

Trapassato. Sing. Dio volesse, che io fossi, tu fossi, colui, o colei fosse stuto, o stata: Plut. Che noi fossimo, voi foste, coloro fossero, o fossono stati, o state.

Futuro. Sing. Dio voglia ch' io sia; tu sii; colui sia.
Plur. Che noi siamo, voi siate, coloro sieno.

.

#### CONGIUNTIVO.

Presente Sing. Benche to sia, tu sii, colui sia. Plur.

noi siamo, voi siate, coloro sieno.

Preterito imperfetto. Sing. Benche io fossi, tu fossi, eclui fosse. Plur. Noi fossimo, voi foste, coloro fossero, o fossono.

Preterito persetto. Sing. Benchè io sia, tu sii, colui sia stato etc. Plur. Noi siamo, voi siate, coloro sieno

sia stato e stati etc.

Trapassato. Sing. Benche io fossi, tu fossi, colui fosse stato etc. Plur. Noi fossimo, voi foste, coloro fossero, o fossono stati etc.

Futuro. Sing. Quand io sarò, tu sarai, colui sarà stato etc. Piur. Noi saremo, voi sarete, coloro saranno stati etc.

# INFINITO.

Presente. Essere. Preterito. Essere stato, o stata. Futuro. Essere per essere, o avere a essere.

Osservazioni sopra il verbo essere.

Circa la seconda persona singulare del presente delPindicativo di questo Verbo, il Buommattei stima doversi
dire tu se senzi apostrofo, e questa essere l'intera voce di
tal tempo, e dice, se non avere letto mai tu sei in Autore antico stimato. Ma il Manni lez. 2, dice che ne'
buoni testi de' primi maestri della nostra lingua, oltre al
tu se senz' apostrofo, si trova ancora più volte l'intero
u seti, e il se' apostrofato, e adduce l' autorità del Menagio annot. al sonetto 13. del Casa, nella quale vien ciiato
il Padre Daniello Bartoli nel Torto, e Diritto annot. 70,
Dal che egli conchiude, che noi possismo assicurarci di
usar con ragione e l'uno, e l'altro.

In Firenze s' ode talvoltà êne per è; singularmente quanda atte inada a rispondere ad interrogacion fatugli, e republica la terza persona auddetta, dicendo êne così per istrascico, e riposo di pronsvasia. Si trova anche presso gli antichi. F. Giord, pag. 88. E senza dubbio ène di grande mistieri di tenere silenzio. Si trova ancora de in vece di en Dante Inf. cant. 21. Né con ciò, che di sopra al mer rosso be. E cant. 30. Dentro èc l' una già, se l' arrabbiata Ombre, che sanno inforno, dicon pero.

.....

Semo per siamo si trova presso gli antichi, in prosa, e in veno, ma non è oggi in un. Siàno, coll'accento sulla seconda, per siamo, è in Tossana voce del popolo, come lo è altresì siate per siete. Troviamo bensì usato sete per siete. Salvin. Pros. Tosc. pag. 25, 103, e altrose.

Enno per sono ha molti esempi di antichi, ma non è più in uso in Toscaua, se non se in alcuni luoghi tra

i Contadini.

Nel preterito imperfetto si dice io era, e così trovasi sempre usto dagli antichi, e anche da 'moderni regolati scrittori. Volgarmente si dice io ero, e quest' uso torne-rebbe forse bene per distinguer: la prima dalla terza persona, e si ammette nel parlar famigliare, ma uno già nello scrivere, e nel parlare in pubblico, perchè di troppo peso è l' autorità in contravio.

Noi eramo per eravamo, voi eri per eravate si usano, dice il Buommattei, solo in parlando, o scrivendo familiarmente, e alla dimestica.

Gli Antichi per eravamo eravate dicevano savamo, savate. Bocc. Laber. pag. 80. Fece una via luminosa, e chiara, non trapassando il luogo, dove noi savamo. Tav. rit. presso il Vocabolario: E siccome voi savate partito.

Putti, e fuste per fosti, e foste sono condamasi dal Buommattei. E tale è fostimo per fummo, essendo scambiamento di un tempo per l'altro, perché fostimo è primo presente dell'Ottativo. Per altro fusto, e fusse per fussi, e foste si trova in buoni Autori.

Si pati l'amana di ahi dian

Si noti l'errore di chi dice serò, serai, serà, e simili in vece di sarò, sarai, sarà, ch'è contro la costante autorità degli Scrittori.

Furo per furono si adopera il più da' Poeti: non ne/ mancano però esempi di prosa. Nov. ant. 1. Furo al-

lo 'mperadore, e salutaronlo.

Siano, che alouni dicono per sieno di tre sillabe, è riprovato dal Buommattei, siccome contratio all'uso degli Autori, che vanno per la maggiore. Io però ora uol riprenderei à di leggieri, trovaudosi in Autori moderni approvati, singolarmente nel Segneri Manna 27. Marto: Siano pure ignobili le opere, che a te spettano sin triviali, sian tenui; non dubitare, basteranno a santificarti, purché sian fatte con quella perfesione maggiore, che loro convienzi. Ed in altri luoglà anocra.

Talora si dice fia, e fie per sark, e fieno per saranno, Bocc. g. 8, n. 7. Io ognora, che a grado ti fia, te ne

posso render molte per quella una. Dante Purg. cant. 18. E sieti manifesto Lo error de' ciechi, che si fanno duci. Bocc. g. 1. n. 6. Se per ognuna cento ve ne fieno renduti di là , voi n' avrete tanta , che voi dentro tutti vi dovrete affogare.

Sii si muta in sie, singolarmente negli affissi Bocc. g.

8, n. 7. Sicti assai l'esserti potuto vendicare.

Saria si usa non di rado per sarebbe, e sariano, o sarieno, per sarebbono Bocc.g. 2, n.6. Se pur fosse sommamente mi saria caro. E nell'Introd. Non si saria estimato, tanti avervene dentro avuti. E g. 8, canz. Non mi sarien credute Le mie fortune, ondio tutto m' infoco. E g.2, n.1. I tuoni non si sarieno potuti udire.

I Poeti dicono fora per sarebbe. Dant. Purg. cant. 27. E fallo fora non fare a suo senno.. Dicesi auche nel Vo-

cabolario, essersi usato forano per sarebhono.

Il participio del Verbo essere, secondo la sua analogia, dovrebbe essere essente, essuto, o issuto, che talvolta si trovano nelle più antiche Scritture; ma allora poco in uso, e oggi niente. Il Boccaccio usò suto, come nella n. 1. Tu mi di , che se' suto mercatante. Il participio adunque, col quale il Verbo essere, in oggi forma i suoi passati, è quello del Verbo stare, cioè stato, il quale oggimai è fatto proprio del Verbo essere.

#### CAP. XXXII.

# Conjugazione del Verbo avere.

# INDICATIFO.

Presente. Sing. Ho, hai, ha. Plur. Abbiamo, o aviamo, avete, hanno.

Preterito imperfetto. Sing. Aveva, o avea, Avevi, Aveva 6 avea. Plur. Avevamo, Avevate, Avevano o Aveano.

Preterito determinato. Sing. Ho, hai, ha avuto. Plur. Abbiamo, avete, hanno avuto.

Preterito indeterminato. Sing. Ebbi, avesti, ebbe. Plur. Avemmo, aveste, ebbero, o ebbono.

Trapassato imperfetto. Sing. Aveva, avevi, aveva avuto. Plur. Avevamo, Avevate, avevano avuto.

Trapassato perfetto Sing. Ebbi , avesti , ebbe avuto. Plnr. Avemmo, aveste, ebbero avuto.

Futuro imperfetto Sing. Avrò, avrai avrà. Plur. Avremo, agrete, agranno.

Futuro perfetto. Sing. Aorò, aerai, aerà astato Plur. Avremo, avrete, aeranno avuto.

#### IMPERATIVO.

Presente Sing. Abbi tu, abbia colui. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano

Futuro. Sing. Avrai tu, avrà colui. Plur. Avremo, avrete, avranno.

### OTTATIVO.

Presente perfetto Sing. Dio volesse ch'io avessi, tu'avessi, colui avesse. Plur. Avessimo, aveste, avessero, o avessono. Presente imperfetto. Sing. Avrei, avrestì, avrebbe. Plur.

Avremmo, avreste, avrebbero, o avrebbono.

Preterito determinato. Sing. Dio voglia ch' io abbia, tu abbi, colui abbia avuto. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano avuto.

Preterito indeterminato Sing. Avrei, avresti, avrebbe avuto. Plur. Avremmo, avreste, avrebbero avuto.

Futuro Sing. Voglia Iddio, che io abbia, tu abbi, colui abbia. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano.

# CONGIUNTIPO

Presente, Sing. Che io abbia, tu abbi, o abbia, colui abbia. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano.

Preterito impersetto. Sing. Se io avessi, tu avessi, colui avesse. Plat. Avessimo, aveste, avessero, o avessono.

Preterito perfetto. Sing. Benchè io abbia, tu abbi, o abbia, colui abbia avuto. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano avuto.

Trapassato. Sing. Se io avessi, tu avessi, colui avesse avuto. Plur. Avessimo, aveste, avessero avuto.

Futuro. Sing. Quando io avrò, tu avrai, colui uvrà avuto. Plur. Avremo, avrete, avranno avuto.

#### INFINITO.

Presente. Avere.

Preterito. Avere aouto.

Futuro. Avere ad avere, o essere per avere.

# Osservazioni sopra il Verbo Avere.

Avea, aceano, per aceva, acevano si dice non solamente in verso, ma ancora frequentemente in prosa, 72 Boccaecie g. 73 n. s. Ad un luogo molto bello che il detto Gianni svea in Camerata. E g. 43 n. 10. I quali, perciocchè molto vegghiato aveano, dormivan forte. Il Pocti, per conto della rima, dicono avia, siecome ancora solia, e così in altri verbi di simil terminazione nell'imperfetto del Dimestrativo.

S'ode in Firenze nel discorso famigliare ate per avetr, come: ate oò fatta la tol cossa Ancora s'ode aviamo per abbiamo: la qual voce dal Buoumsattei è riputata barbara. In non ho alcuna difficollà d'ammetterla, avendola usata il grao lume della nostra Accademia, e edel l'Italia, il Galileo, e più volte, singolarmente nel Sist. pag. 27. Noi dunque avianto la linea retta per determinatrice della lunghezar tra due termin

Avemo per abbiamo è stato detto in vesso, e in prosa. Petrar. son. 8. Ma del misero stato, ove noi semo; Condotte dalla vita altra serena, Un sol conforto, e della morte, avemo. Bocesc. g. 1, in fine. E, come oggi avem fatto, così all'ora debita torneremo a mangiare.

Abbo, verbo difettivo antico, vale lo stesso che Ho, onde vengono abbienda, o simili, che oggi no, none più in uso. Dante Iuf. cauz. 15 E quant io I abbo in grado meut lo vivo, Convien che nella lingua mia si scerna. Cio, Vill. 1-7, cio 1. Abbiendo raunata grando oste in Toscana, si parti di Francia. Pier. Crecc. 1. 11, c. 5. La città scoperta dall Oriente, e dall' opposita parte coperta, è sana, e di buon aere: il contrario sito abbiente, è inferma.

Mgio, parimente verbo difettivo antico, è lo stesso, che Ho, ma non la, se non le voci della prima persona singolare dell'Indicativo, c quelle del presente dell'Indicativo, o quelle del presente dell'Indicativo, o del Soggionivo. Petro son. 19. F gagio proferto il cor, ma a voi non piace Mirar sì dasso. E son. 32. Però, Signor mio caro, aggiate cura, c'he similmente non avengga a voi. E si trova aja per sincope presso Dante Par. cant. 17. Che I animo di quel, ch'oc, non posa, Nè ferma fede per esemplo, ch'aja La sua radice incognita, e nascosa, Nè per altro argomento, che non poja.

I Poeti, in vece di ha, dicono ave. Petrar. canz. 6, Quanto l' sol gira, Amor più caro pegno, Donna, di voi non ave. E son. 57. Non vedrian la minor parte Della beltà, ch' m' ave il cor conquiso. E son. 111. Ma l' soverchio piacer, che s' aitrapersa Alla mia lingua, qual dentro ella siede , Dimostrarla in palese ar-

dir non ave.

Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del Verbo arere, sono i seguenti: Abbiano per abbiamo: io avevo per io aveva: voi avevi, per avevate: avessimo, o ebbimo per avemma: averò, averai, averà, averemo, averele, averanno, averei, etc. per avrò etc. avrei etc. E finalmente che io abbi , che coloro abbino, per che io abbia , che coloro abbiano.

Il participio del Verbo avere, cioè avuto, serve ad amendue i generi, rispettivamente alla persona, che regge il Verbo; onde tanto un nomo, quanto una donna dira: io ho avuto, quando il caso, ch'è dopo, altro non richiegga. Il che non avviene del participio di essere, perche un uomo dice: io sono stato, e una donna: io sono stata. Quindi è, che i Verbi, i quali si conjugano col Verbo essere, accordano il participio colla persona del Verbo, e si dice: il padre è amato de figliuoli; i figliuoli sono amati dal Padre : la donna è partita ; le speranze sono cresciute. Laddove ne' Verbi, che si conjugano col Verbo avere, il participio è indeclinabile in riguardo alle persone del Verbo, e si dice : L' uomo ha, gli uomini hanno amato, temuto, sentito etc. La donna ha, le donne hanno amato, temuto, sentito etc.

Finalmente souo da notare alcune antiche, maniere del Verbo avere, come avavamo, avavate per avevamo avevate; e avieno per avevano, le quali si trovano nello stesso Boccaccio, ma sono in oggi dismesse.

### CAP. XXXIII.

Uso de' Verbi essere, e avere nella conjugazione degli altri Verbi, e quando Avere si ponga per Essere, o per dovere.

Nel formare i preteriti de' Verbi nasce talvolta dubbio, se debba adoperarsi il Verbo essere, o il Verbo avere. Il Buommattei tratt. 12. cap. 19. e il Manni Lez. 7. stabiliscono la seguente regola,

· I Verbi intransitivi si servono del Verbo essere, e i transitivi del Verbo avere. Ecco esempi de' Verbi assoluti. Bocc. g. 2, n. 8. Essi fanno ritratto da quello; onde nati sono. E ivi. In luogo sli quello, che morto cra, il sostitui. E g. 6. n. g, princ. Non ci son vivuta in vano io , no. E g. 5, n. 9. lo son venuta a ristorarti de' idanni, i quali ur hai già annti per me. Ecco esempl de transitivi. Bocc. g. 4, n. 1. Io ho amato, e amo Guiscardo. E g. 4, princ. Queste novelle leggendo, lianno detto, che voi mi piacete troppo. g. 5, n. 10. Sentèndoit quel medisimo aver fatto, che lela fatto avec.

Si trovano però aleuni esempi, per altre pochi, nec'aquali si vede, questa resola uon essere stata sempre dagli suitchi osservata. Correre si trova con essere, e con avere. Boce. g. 7, n. 8. Sentendo Arrigueccio essere conso dictro al l'amento. E di sotto: Avendo corso dictro all'amante tun. Domairè si trova assoluto col Verbo avere. Boce. g. 3, n. 7. Siccome quella, che dal dolore era vinta, e che niente la notte passata avea dormito, si addormenti. E quando è accompagato colla particella si, vuole il Verbo essere. Boce. g. 2, n. 3. Alessandro levatesi, sensa sapere alcuno, ove la notte dormito fosse, rientrò in cammino. Starnutire assoluto con avere. Boce. g. 5, n. 10. Quegli, che starnutito avea.

Quanto all' altro punto proposto, diquando cioè avere si ponga per essere, non trovo presso a Gramatici regola alcuna ben ferma. Dice contuttociò il Bembo, che una tal manica la presero gli antichi Toscani dalla lingua Provenzale : e in fatti i Francesi medesimi usano molto a-

vere per essere.

E lo osservo appunto, che i Toscani, secondo la maniera Franzese, usano avere per essere solamente nelle terze persone, ponendo ancora il singulare di avere per lo plurale di essere come da' seguenti esempi si fara chiaro.

Ha per è Bocci g. 3, n. 3. Qui non ha altro da dire, se non che questo è stato troppo grande ardire. E g. 3, n. 4. Ad una nostra, non ha ancor lungo tem-

po, intervenne.

Ha per sono. Bocc. g. 8, n. 3. Quante miglia ci ha? Haccene più di millanta. E g. 8, n. 9. Havvi letti, che vi parebber più belli, che quello del Doge di Vi-

negia.

Aveva per erano. Bocc. g. g, n. 3. Con quanti sensali aveva in Firenze teneva mercato. E g. 4, n. 4. Al mostrar del guanto rispose che quivi non avea fulconi al presente, perché guanto o avesse luego.

Ebbe per furono. Bocc. g. 3, fin Ebbevi di quegli

che intender vollono alla Melanese.

Talvolta si trova usato avere per essere in plurale. Bocc. g. 2, u. 10. Una delle più belle, e delle più

vaghe giovani di quella Città; comeche poche ve n' abbiano, che lucertole verminare non pajano. Vedi i Deputati al Decamerone pag. 49. 50.

Ancora il plurale d'avere si trova talora usato per lo singulare di essere. Livio M. Tutti furo battuti colle verghe, nel messo della piassa, ed ebbono tagliata la testa. Cioè su loro; maniera Franzese: ils eurent la tete

tranchée.

Ancora dee notarsi, che talvolta essere sembra usato per avere, come in quel luogo del Boccaccio g. 4, n. 3. Essi godevano del loro amore. E già buona pessa

goduti n' erano, quando avvenne etc.

Avere, innanzi agl' infiniti degli altri verbi, colla particella a, prende la forza del Verbo dovere. Bocc. g. 10, n. 8. Che ho io a curare, se'l colzolajo più tosto che'l Filosofo, avrà d'un mio fatto, secondo il suo giudicio . disposto o in occulto, o in palese, se il fine è buono? Caro vol. 1, leit. 28. Non parlavano per non avere a dar conto della loro imnoranza, per non affannar le mascelle, e per non isventolare i polmoni. Segneri pred. 40. num.6. Hassi a ordinare un medicamento? Si osserva la luna. Hassi a potare le viti? si osserva la luna. Hassi a seminar le campagne? Si osserva la luna. Hassi a tagliare le selve? Si osserva la luna. Hassi a solcare l' Oceano? Si osserva la luna. Hassi a tosare la greggia? Si osserva la luna.

### CAP. XXXIV.

Conjugazione del Verbo amare, ch' è la prima regolare, co' suoi anomali.

### INDICATIVO.

Presente Sing. Io amo, tu ami, colui ama. Plu. Noi amiamo, voi amate, coloro amano.

Preterito imperfetto. Sing. Io amava, tu amavi, colui amava. Plur. Amavamo, amavate, amavano.

Preterito indeterminato, Sing. Amai, amasti, amò. Plur. Amammo; amaste, amarono.

Passato determinato Sing. Ho, hai, ha amato. Plur. Abbiamo, avete, hanno amato.

Trapassato imperfetto. Sing. Aveva, agevi, aveva amato. Plur. Avevamo, avevate, avevano amato.

Trapassato perfetto. Sing. Ebbi, avesti, ebbe amato.

Delle parti dell' Orazione

Plur. Avemmo, aveste, ebbero amato.

Futuro imperfetto. Sing. Amerò, amerai, amerà. Plur. Ameremo, amerete, ameranno.

Futuro perfetto Sing. Avrò, avrai, avrà amato. Plur. Avremo, avrete, avranno amato.

# IMPERATIVO.

Presente. Sing. Ama tu, ami colui. Plur. Amiamo, amate, amino.

Futuro. Sing. Amerai tu, amerà colui. Plus. Ameremo, amerete, ameranno.

#### OTTATIVO.

Presente perfetto. Sing. Dio volesse, che io amassi, tu amassi, colui amasse. Plur. Amassimo, amaste, amassero.

Presente impersetto. Sing. Amerei, ameresti, amerebbe. Plur. Ameremmo, amereste, amerebbono.

Preterito determinato. Sing. Dio voglia che io abbia, tu abbi, colui abbia amato. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano amato.

Preteito indeterminato. Sing. Avrei, avresti, avrebbe amato. Plur. avremmo, avreste, avrebbero amato. Trapassato Sing. Dio volesse che io avessi, tu aves-

si, colui avesse amato. Plur. Avessimo, aveste, aves-

Futuro. Sing. Ch' io ami, tu ami, colui ami. Plur. Amiamo, amiate, amino.

### CONGIUNTIVO.

Presente, Ch'io ani. etc. come nel Futuro dell'Ottativo. Preterito imperfetto Che io amassi etc. come nel Presente perfetto dell'Ottativo.

Preterito perfetto. Sing. Quando abbia, abbi, abbia amato. Plur. Abbiamo, abbiate, abbiano amato.

Trapassato. Sing. Quando avessi, avessi, avesse amato. Plur. Avessimo, aveste, avessero amato.

Futuro. Sing. Se amerò, amerai, amerà. Plur. Ameremo, amerete ameranno.

# INFINITO

Presente. Amare.

Preterito. Avere amato.

Futuro. Avere ad, dovere, o essere per amare.

### Osservazioni sopra la prima conjugazione.

La prima persona singulare del preterito imperfetto dell'indicativo non è già io amavo, come dice il volo, o, ma io amava; equesta terminazione in ai intal tempo, senta ch' io l'abbia a replicar di vantaggio, è comune a tutti i Verbi, cel è stabilita con fermissima regola.

Parimente dee dirsi nel plurale del preterito indeterminato amammo; non gia amassimo, che è Presente perfetto dell'Ottativo; ed è parimente osservazione comune

a tutti i Verbi.

Osservazione propria della prima conjugazione si è primiteramente la mutazione, che si fa nella penultima silliban nel faturo imperfetto dell'Indicativo, nel Frituro dell'Imperativo, en el Presente imperfetto dell' Ottativo, mettendovi l'e in luogo dell'a e, edicendo: amerò cicc. Pareva di necessità, dice il Bembo, che si dovesse dine: amarò, amaraé; come udiamo dir tutto di dal volgo, e ciò secondo l'analogia, e l'esempio delle altre tre conjugazioni, le quali non ammettono in tali tempi mutazione alcuna. Ma l'uso della lingua ha portato, che si dica amerò, amerei, canterò, canterei, e così del restante, cè è maoitera più graziosa, e gentile.

Ancora nella terza persona plurale del Preterito indeterminato dell'indicativo si dice amarono, similmente studiarono, pensarono etc. e il dire col volgo amorono, slu-

diorono, pensorono etc. è errore ben grande.

Nel Futuro dell'infinito abbismo posto dovere amare, perchè il Verbo Dovere è ausiliario, che si può congiugnere con tutti i Verbi nell'infinito, e significa essere, esser possibile, necessario, conveniente, e simili; il che vogliamo aver detto per sempre.

Parimente col participio preterito, secondo l'uso della nostra lingua, si adopera il Verbo andare in senso di dovere Così diciamo: Questa cosa, non va fatta, non

va detta, e simili.

# Verbi anomali della prima conjugazione.

DARE è anomalo ne' seguenti tempi. Indicativo Presente. Sing. Io do, tu dai, colui dà. Plur. Noi diamo, voi date, coloro danno. Preterito indeterminato. Sing. Io diedi, o detti, o die', tu desti, colui diede, o die', o

#### APPENDICE.

Dasti, daste, dassi, dasse, dassero non sono voci di buon calibro, perchè ne' buoni Autori si trova sempre desti etc. come sopra. Lo stesso dico di diano per dieno. STARE. Indicativo. Presente. Io sto , tu stai , colui

sta. Noi stiamo, voi state, coloro stanno. Passato indeterminato. Stetti, stesti, stette. Stemmo, steste, stettero. Futuro. Staro, starai, starà. Staremo, starete, staranno. Imperativo. Sta tu, stia, o stea colui. Stiamo, state, stieno, o steano. Ottativo Presente perfetto. Stessi, stessi, stesse. Stessimo, steste, stessero, o stessono. Presente imperfetto. Starei, staresti , starebbe. Staremmo , stareste, starebbono, o starebbero.

### APPENDICE.

Similmente non sono buone voci stasti, staste, stiano, stassi, stasse, stassero.

FARE. Indicativo presente. Io fo, e poeticamente faccio, tu fai, colui fa, e in verso face. Facciamo, fate, fanno. Preterito imperfetto. Io faceva , e poeticamente , fea, tu facevi, colui faceva. Facevamo, facevate facevano. Preteriti. Io feci, e in verso fei, e ho fatto, tu facesti, e hai fatto, colui fece, fe, poeticamente feo, e ha fatto. Facemmo, faceste, fecero, e all' antica ferono, feciono, o fenno; e abbiamo, avete, hanno fatto. Futuro. Farò, farai, farà. Faremo, farete, faranno. Imperativo. Fa tu, faccia colui. Facciamo, fate, facciano. Ottativo. Presente perfetto. Facessi, facessi, facesse. Facessimo, faceste, facessero. Presente imperietto. Farei, faresti, farebbe, o furia. Faremmo, fareste, farebbero, o farebbono, o fariano. Gerundio. Facendo. Participio. Fatto,

#### APPENDICE.

Si noti, e si fugga l'errore di chi dice faccino per facciono.

Fesse per facesse trovasi presso Dante Parad. cant. 5. Lo maggior don, che Dio per sua larghezza Fesse creando, e alla sua bontate Più conformato, e quel ch' ei più apprezza, Fu della volontà la libertatc.

ANDARE. Questo Verbo è composto di tre Verbi d'settivi, andare, ire e gire. Si conjuga, come sigue; notando però, che le voci appartenenti al Verbo gire, sono
più del verso, che della prosa.

#### INDICATIFO.

Presente. Sing. Io vo, o vado, tu vai, colui va. Plur. Noi andiamo, o gimo, voi andate, o gite, coloro vanuo.

Preterito imperfetto. Sing. Io andava, o giva, tuno-vanuo. Preterito imperfetto. Sing. Io andava, o giva, tunadavi, o givi; colui andava, o giva. Plur. Noi andavamo, o givamo, voi andavate, o givate, coloro, andavano, o givano.

Preterito indeterminato. Sing. Io andai, tu andasti, o gisti, colui andò, gi, o gio.. Plur. Noi andamno, o gimmo, poi andaste, o giste, coloro andarono, o girono. I tempi composti fauno: Sono, era, fui, sarò cic. an-

dato, ito, o gito.

Futuro imperfetto. Sing. Io andrò, tu andrai, colni andrà. Plur. Noi andreme, coi andrete, coloro andranno. Si noti che Anderò cc. anderemo ec. non sono voci troppo buone.

#### IMPERATIVO.

Presente. Va tu, vada colui. Andiamo noi, andate, ite, o gite voi, vadano coloro.

Futuro. Andrai tu, andrà colui. Andremo noi, andrete voi, andranno coloro.

### OTTATIVO.

Presente perfetto. Dio volesse, che io andassi, tu andassi, colui andasse. Andassimo, andasse andassero.

Presente imperfetto. Andrei, andresti, andrebbe. Andremmo, andreste, undrebbero.

I tempi composti fanno. Sia, sarei, fossi andato, ito, o gito.

Delle parti dell' Orazione

Futuro. Sing. Ch'io rada, tu vadi, o vada, colui vada. Plur. Andiamo, andiate, vadano.

Congiuntivo, come ne' tempi, ch' e' prende in prestanza?

### INFINITO.

Presente. Andare, ire, e gire.

Preterito. Essere andato, ito, o gito.

Futuro. Essere per, dovere, o avere ad andare, ire,

o gire.

Gerundio. Andando, e presso qualche Antico si tro-

va gendo.

Circa i Verbi composti da andare, come riandare i trasandare, questi, secondo il Bartoli n. 197, e ivi l' Amerita, non seguono scrupolosamente le voci del Verbo andare, benche si trovino cesmpli negli Antichi di tal flassione. Datte Inf. cant. 28. Prima ch' altri dinanzi li rivada. Salviati Granch. att. 2, sc. 5. Rianda le cose, che tagli hai dette di me. Dante Convit, pag. 198. Some molti di si lieve fantaria, che in tutte le loro ragioni trasvano, e anatiche sillogiaziano, hanno chiuso.

#### CAP. XXXV.

Conjugazione del Verbo Temere, ch' è la seconda regolare.

# INDICATIVO.

Presente. Sing. Io temo, tu temi, colui teme. Plur. Noi temiamo, voi temete, coloro temono.

Preterito imperfetto. Temeva, temevi, temeva. Teme-

vamo, temevate, temevano. Preterito indeterminato. Sing. Temei, o temetti, teme-

sti, teme o temette. Tememmo, temeste, temerono, o temettero.

Proterito determinato. Ho, hai, ha temuto. Abbiamo,

avele, hanno temuto.

Trapassato imperfetto. Aveva, avevi, aveva temuto.

Avevamo, avevate, avevano temuto. Trapassato perfetto. Ebbi, avesti, ebbe temuto. Avemmo, aveste, ebbero temuto.

Futuro imperfetto. Temero, temerai, temera. Temeremo, temerete, temeranno.

Futuro persetto. Avrò, avrai, avrà temuto. Avremo, avrele, agranno temuto.

# IMPERATIVO

Presente. Temi tu, tema colui. Temiano, temete, temano,

Futuro. Temerai tu, temera colui. Temeremo, temerete temeranno.

# OTTATIVO.

Presente persetto. Dio volesse ch'io temessi, tu temessi, colui temesse. Temessimo, temeste, temessero.

Presente impersetto. Temerei, temeresti, temerebbe. Temeremmo, temereste, temerebbero.

Preterito determinato. Dio voglia, ch' io abbia, tu abbi, colui abbia temuto. Abbiamo, abbiate, abbiano temuto.

Preterito indeterminato. Acrei, acresti, acrebbe temu-

to. Avremmo, avreste avrebbero temuto.

Trapassalo. Dio volesse ch' io avessi, tu avessi, colui avesso temuto. Avessimo, aveste, avessero temuto.

Futuro. Ch' io tema, tu temi, o tema, colui tema. Temiamo, temiale, temano.

# CONGIUNTIVO.

Presente. Ch'io tema etc. come nel Futuro dell'Ottativo.

Preterito impersetto Ch'io temessi etc. come nel Presente persetto dell'Ottativo.

Preterito perfetto. Quando io abbia etc. come nel Pre-

terito determinato dell' Ottativo.

Trapassato. Se io avessi temuto etc. come nel Trapassato dell' Ottativo.

Futuro. Se io temerò etc. come nel Futuro imperfet-

# INFINITO.

Presente. Temere.

to dell' Indicativo

Preterito. Aver temuto: Futuro. Avere a, dovere, o esser per temere.

Osservazioni sopra la seconda Conjugazione.

Verbi di questa conjugazione, o tutti o quasi tutti, si trovano presso gli antichi nel Preterito indeterminato dell' Indicativo terminati indifferentemente in ci, e in etti, Corticelli, Gram.

come temere. La terminazione in ei porta la terza persona singulare in è accentato, e la terza plurale in erono, come temè, temerono. La terminazione in etti nella terra persona singulare esce in ette, e nella plurale in ettero,

come temette, temettero.

Ma presso i primi Maestri, e nell'uso de' migliori Scrittori si trovano molte varietà nella formazione di questi preteriti , la quale non s'incontra nel formare i preteriti indeterminati de' Verbi regolari della prima conjugazione, i quali da quello del Verbo amare, senza varietà, si for-mano. Chi amasse di vedere questa materia sottilmente trattata, legga il Bembo lib. 3. il Castelvetro nella Giunta partic. 23. e il Cinonio nel Tratt. de Verbi cap. 8. q. 10. Noi ci contenteremo delle seguenti osservazioni.

I verbi, che hanno la c per loro natural consonante, come, tacere, giacere, piacere, e i loro composti, nella prima, e nella terza persona del singulare, e nella terza persona del plurale, prendono il q, e hanno una loro particolare uscita, e si dice: tacqui, giacqui, piacqui; tacque, giacque, piacque; tacquero, giacquero, piacquero

Ne' Verbi, che si hanno per consonante la l, come sono valere, dolere, e i loro composti, si forma il preterito, detrattone ere, con aggiugnervi si, o se in singulare, e sero in plurale, e si dice: valsi, dolsi; valse, dolse; valsero, dolsero. Lo stesso può dirsi del Verbo volere, di cui si trova presso a buoni antori volsi, volse, volsero benchè non sieno in ciò da volersi imitare; e altresì del Verbo difettivo calere, di cui trovasi calse terza persona singulare.

Avere, cadere, tenere, sapere , volere formano il preterito col raddoppiare la loro consonante, e aggiugnero l' i, o e in singulare, ed ero in plurale, e si dice: ebbi caddi, tenni, seppi, volli : ebbe, cadde, tenne , seppe. volle; Ebbero, caddero, tennero, seppero, vollero. 1 si noti, che avere, per miglior suono, muta la prima vo cale. Parimente il Verbo vedere, secondo l'uso famigliare Toscano, fa veddi , vedde , veddero ; benchè e negli Antichi, e ne' moderni si trovi vidi, vide, videro, e così ne' composti; e forse quest' uso è migliore.

Alcuni Verbi sembrano in ciò fuor d' ogni regola; come parere, che fa parvi, parve, parvero; e rimanere, che fa rimasi, rimase, rimasero.

Gli altri Verbi hanno la desinenza in ei è , erono , o

pure in etti, ette, ettero; e questa seconda desinenza sembra la più famigliare a' Toscani.

#### CAP. XXXVI.

De' Verbi anomali della seconda Conjugazione.

CADERE anomalo in tre tempi dell' Indicativo. Presente. Sing. Io caggio, o cado, lu cadi, colui cade. Plur.
Noi caggiamo, o cadono, Usato di rado, o oi cadete,
coloro caggiono, o cadono. Preterito indeterminato. Caddi, cadetti, cadde. Cademmo, cadeste, caddero, caddono, e anche caderono, ma di rado. Futuro. Cadro,
cadero, cadrai, cadrai, cadrà, o caderà. Cadremo, o
cadero, cadrei, co caderde, cadrano, o caderano.
Similmente nell' Ottativo, la cadrei, o caderei clo.

PARRRE anomalo in quatro tempi. Indicativo. Presente. Io pojo, tu pari, colui pare. Noi pajamo voi parete, coloro pajano Preterito Parvi, paresti, parve. Parremno, pareste, parveno. Futro. Parrò, parrai, parsi. Parremo, parrete, parrento. E così nell'Odiano. Parremo, parretti, parretti parretti el dir parerò, parcera, parretti, parretti parretti el diri parerò, parcera, parereti el escua la sincope dal buon uso introdotta, e reputato ertore. Imperativo presente. Pari tu, paja codui. Pajamo, parete, pajono. Il participio, con cui si formano i tempi competit. e parulo, benche si trova tulvolta parso come presso il Salvini Visc. Accad. pag. 427. In luogo di parvi, parve, parvero il dire pursi, parse, parsero è uso men che buono.

SAPERE anomalo in due tampi dell' Indicativo. Ptesente. Io so, lu sai, colui sa. Sappiamo, sapete, sano. Preterito. Seppi, sapesti, sepe. Sapenmo, sapeste, seppero. In questo Verbo dee dirsi: saprò etc., saprei etc. e il dir, sena sincopé, saperò etc. saperei etc. son mo-

di contadineschi.

SEDERE anomalo in due tempi. Indicativo. Io seggo, tu siedi, calui siede. Noi seggiamo, o sediamo, voi sedele, coloro seggono, o seggiono. Imperativo. Presente. Siedi tu, segga colai. Sediamo, a seggiamo noi, sedele voi, seggano coloro.

TENERE anomalo in sei tempi. Indicativo. Prasente. Tengo, tieni, tiene. Tenghiamo, tenete, tengono. Proterito. Tenni, tenesti, tenne. Tenemno, tenesto, tennero. Futuro. Terra, terrai, terrai. Terraino, terraie, terrai-

\*Line By Graco

Delle parti dell' Orazione

No. Imperativo presente. Tieni tu, (o part tu, pronute viata, oon l'e larga lloce, g., n. a. Te questo lume, buon uomo. ) Tenga colai, Tunghiamo, tenete, tengano. Il Futuro va come quello dell'Indicativo. Outivo, Peesente imperfetto. Terrei, terresti, terrebbe. Terremmo, terreste, terrebbero, o terrebbono. Futuro. Che lo tenga te tenghi, o tenga colai tenga (Te noi tenghiamo).

voi tenghiate, coloro tengano.

DOVERE anomalo in sei tempi, e con mutazione della sua propria vocale . Indicativo. Prescute. lo delbo o, deggio, tu dei, o debbi, colui dee, o debbe. Noi dobbiamo, o dovemo, voi. dovete, coloro debbono, deggiono, o deono. Preterito. Dovetti, dovesti, dovette. Dovemmo, doveste, dovettero. Futuro. Dovro, dovrai , dovra. Dovremo, dovrete dovranno. Imperativo. Presente. Dehbi tu, debba, o deggia colui. Dobbiamo, dobbiate, debbano, o deggiano. Ottativo. Presente imperfetto. Dovrei , dovresti, dovrebbe: Dovremmo, dovreste, dovrebbero, o dorrebbono. Futuro Ch' io debba, debbia, o deggia , tu debbi, o dei, o debba, debbia, o deggia, colui debba, debbia, o deggia. Che noi dobbiamo, voi dobbiate, coloro debbano, debbiano, deggiano, o deano. Devo, devi, deve sono, da ammettersi, trovandosi più volte usati dal Salvini , e dal Segneri. Di più il Salvini Disc. t. 1. pag. 9. usa deve per dovette. E ivi pag. 110. usa debbiamo, per dobbiamo. E da notarsi ancora, che presso gli Antichi questo verbo nell'infinito facea anche devere, voce approvata dal Vocabolario: c quindi nasce la varietà, che in esso si vede nella prima vocalc.

POTERE anomalo in quattro tempi. Indicativo. Presente. Io posso, tu puoi, colui può, e puine, a non mai
puole. Noi possiamo (e uno mai poismo, e), chi è voca
barbara ) voi potete, coloro poissono. Faiuro, Potrò, potrai, potrà. Potremo, potrete, potramo. Ottaivo: Presente imprefetto. Putrei , potresip, potrebe. Potremmo
potreste, potrebbero potrebbono. Futuro. Chi ic possa,
tu possi, o possa, colui possa. Possiamo, possiate, possano. E si uoti che il dire: poterò, potrati, etc., per potrò, potrai etc. e poierei, poteresti etc. per potresi, etc. e maiera da Contadini. Ponno per passono.
è poetico, benchè si trovi usato una volta dal Salvini
Pros, Tosor, pag. 357. Poteno per poterono si trova nel
Tesoro Brim. L. S. c. 4. Poria per potrei , e potrebbe
Pla il Pet, cauz. 35, e il Bouc. g. 1, caux. Possendo.

per potendo si trova nel Bocc. g. 10, n. S. e nel Petr. canz. 39. ma non è in uso; come non è possulo per potuto. Altresì presso lo stesso troviain polavate per polevate, ma oggi non si userebbe. E lo stesso dico di volavate, per volevate.

VOLERE anomalo in sei tempi. Indicativo. Presente. Io voglio, o pure, io vo', tu vuogli; o vuoi, colui vnole. Vogliamo, volete, vogliono. Preterito. lo volli, tu volcsti, colui volle. Volemmo, voleste, vollero, o vollono. Puturo. Vorro, vorrai, vorra. Vorremo, vorrete, vorranno. Imperativo presente. Vuogli, o vogli tu, voglia colni. Vogliamo noi , vogliate voi , vogliano coloro. Ottativo, Presente imperfetto. Vorrei, verresti, vorrebbe. Vorremmo, vorreste, vorrebbero', o vorrebbono. Futuro. Ch' io voglia, tu vuogli, o vogli, o voglia, colui voglia. Vogliamo, vogliate, vogliano.

Si noti, che, volsi, e volse per volli, e volle; c volscro per vollero appartengono propriamente al verbo volgere, e non già al Verbo volere. È vero, che si trovano negli Scrittori del buon secolo, ma perchè vi si trovano usati di rado i e talvolta da' Poeti per necessità della ri-

ma, non vogliono usarsi.

VEDERE in cinque tempi adomalo. Indicativo. Presente. Io vedo , veggo , o veggio ; tu vedi , colui vede. Veggiamo, vedete, veggono. Preterito, io vidi, o veddi tu vedesti colui vide, o vedde. Vedemmo, vedeste, videro, o veddero. Futuro. Vedro, vedrai, vedra. Vedremo vedrete, vedranno, E così nell' imperfetto dell' Ottativo si dicet vedrei etc. c il dire: vederò etc. vederei etc. non è di uso buono. Imperativo. Presente. Vedi tu, vegga colui. Veggiamo noi, vedete voi, veggano coloro. Ouativo. Futuro. Ch' io vegga, tu vegghi, ( o veggi, secondo il Bocc. g. 5, n. 6. ) o vegga, colui vegga. Veggiamo , veggiale, veggano:

### C A P. XXXVII.

Conjugazione del Verbo leggere, ch' è la terza regolare.

# INDICATIVO:

resente. To leggo, tu leggi, colui legge. Noi leggiamo, voi leggete, coloro leggono.

Preterito imperfetto. In leggeva, tu leggevi, solui leg-

geva. Leggevamo, leggevate, leggevano:

6 Delle parti dell' Orazione

Preterito indeterminato. Lessi, leggesti, lesse. Leggemmo, leggeste, lessero.

Preterito determinato. Ho, hai , ha letto. Abbiamo ,

avete, hanno letto.

Trapassato impersetto. Io aveva, tu avevi, colui aveva letto. Avevamo, avevate, avevano letto.

Trapassato perfetto. Ebbi, avesti, ebbe letto. Avemmo,

aveste, ebbero letto.

Futuro imperfetto. Leggerò, leggerai, leggerà. Leggeremo, leggerete, leggeranno. Fatuto perfetto. Avrò, avrai, avrà letto. Avremo, avrete, avranno letto.

# IMPERATIVO.

Presente. Leggi tu, legga colui. Leggiamo, ( o legghiamo Salvin. Pros. Tosc. pag. 348.) leggete, leggano. Futuro. Leggerai tu, leggerà colui. Leggeremo, leggerete, leggeranno.

#### OTTATIVO.

Presente persetto. Dio volesse ch' io leggessi, tu leggessi, colui leggesse. Leggessimo, leggeste, leggessero. Preserito impersetto. Leggerei, leggeresti, leggerebbe.

Leggeremmo, leggereste, leggerebbero.
Preterito determinato. Dio voglia ch' io abbia, tu abbi, colui abbia letto. Che noi abbiamo, voi abbiate,

coloro abbiano letto.

· Preterito indeterminato. Avrei, avresti, avrebbe letto.

Avremmo, avreste, avrebbero letto.

Trapassato. Dio volesse ch' io avessi, tu avessi, colui avesse letto. Che noi avessimo, voi aveste, coloro avessero letto.

Futuro. Ch' io legga, tu legghi, o legga, colui leg-

ga. Che noi leggiamo, voi leggiate, coloro leggano.

### CONGIUNTIFO.

Presente. Ch'io legga etc. come nel Futuro dell' Ottativo. Preterito imperfetto. Ch' io leggessi etc. come nel Presente perfetto dell' Ottativo.

Preterito perfetto. Quando io abbia letto etc., come

nel Preterite determinato dell' Ottativo.

Trapassato. Se io avessi letto etc. come nel Trapassato dell'Ottativo.

#### INFINITO.

Presente. Leggere.

Preterito. Aver letto.

Futuro. Avere a, dovere, o esser per leggere.

# Osservazioni sopra la terza Conjugazione.

S' incontra grandissima varietà nella formazione de' preteriti di questa conjugazione, come può vedersi ne' sopraccitati Gramatici, da' quali abbiamo tratte le seguenti osservazioni.

I Verbi, che nella prima persona singulare dell' Iodicativo presente escono in go colla g doppia, come fa ili conjugato Verbo leggere, sono anche simili ad esso nel pretentio in ssi, saiva a ciascon Verbo la penultima vocale sua propria. Così traggo, fa trassi; delego, elessi; reggo, ressi; affitigo, affiggo, configgo, traftgo, fanno affissi, affisii, confissi, trafissi, struggo, distruggo fanno

strussi, distrussi, e così degli altri.

Altri verbi ancora della terza, i quali nella prima lor voce non hanno, come i precedenti, l'ultima consonante doppia, pure hanno terminazione regolare nel preterito, è questi sarà più utile addurli, che il porli sotto regola. Dico ha dissi; scrivo scrissi, vivo vissi; muovo mossi; cuoco cossi; conduco, induco, introduco, e simili, hanno condussi, indussi, introdussi, ridussi, Imprimo, esprimo. opprimo, reprimo, e sì fatti, hanno impressi, espressi, oppressi, ripressi, alla Latina, con mutazione nella loro vocale. Scuoto, riscuoto, percuoto, e simili hanno scossi, riscossi, percossi. Concedo, cedo, procedo, succedo, e simili si trovano presso ad antichi scrittori, e presso aucora a' Poeti , coll' uscita regolare nel preterito , concessi etc. e col participio concesso etc. ma ne' migliori scrittori, e nel miglior uso hanno la terminazione come i Verbi della seconda, cioè concedetti, procedetti, succedetti etc. e ir participio, conceduto, proceduto, succeduto etc.

Que' Verbi, i quali nella prima loro voce finiscono in do seguente a vocale, nel preterito escono in si, a cui precede la vocale propria del Verbo. Coà chiedo fa chiesti, assido, assisi, conquido conquisi, divido divisi,

Legisland Course

recido recisi, rido risi, uccido uccisi, rodo rosi, chiudo chiusi; e così i loro composti.

I Verbi terminati nella prima voce in endo, ondo, on pel preterito escono in ŝi, a cui precede la vocale propria del Verbo. Coà accendo ha accesi; uscendo ascesi; aprendo appresi; attendo actesi; contendo contesi; pendo spesi; difendo difesi; intendo intesi; offendo offesi; prendo presi; riprendo ripresi; sospendo sospesi; tendo tesi; stendo tesi; così i loro composti. Parimente mascondo ha nascosì, rispondo risposi; ma si noti che, fondo, ripfondo, confondo, mutano la prima vocale in u, e famo fusi; rifusi, profusi; confusi. A tali Verbi si aggiungono, pongo, che ha posi; e metto, prometto, e

loro composti, che hanno misi, e promisi.

I Verbi, i quali nella loro prima voce hanno innanzi l'ultima vocale due diverse consonanti, la prima delle. quali sia una delle tre liquide LNR, colla medesima lettera , aggiugnendovi si , formano il preterito. Così primieramente scelgo ha scelsi; divelgo divelsi; colgo colsi, dolgo dolsi; sciolgo sciolsi; tolgo tolsi; volgo volsi: e così i loro composti. E a questi possono aggiugnersi cale, e vaglio, che fanno calse, e valsi, benche non abbia il secondo la I prima dell' altra consonante. In secondo luogo vinco ha vinsi; frango fransi; piango piansi; spengo ! spensi; cingo cinsi; dipingo dipinsi; fingo finsi; sospingo. sospinsi; stringo strinsi; tingo tinsi; distinguo distinsi; estinguo estinsi; giungo giunsi; ungo unsi; mungo munsi; pungo punsi, e simili, co' loro composti. E a questi, si possono aggiugnere consumo , e presumo , i quali non avendo la terminazione simile a questi Verbi , hanno talvolta simile il preterito, e fanno consunsi, presunsi, benchè il primo più frequentemente si adoperi della prima conjugazione, e faccia consumai: e il secondo faccia spesso persumetti alla maniera della seconda. In terzo luogo finalmente torco fa torsi; ardo arsi; mordo morsi; spargo sparsi; aspergo aspersi; accorgo accorsi; scorgo scorsi; pargo porsi; sorgo, o surgo sorsi, o sursi; scerno scersi; corro corsi; ricorro ricorsi, e simili, eo loro composti. Perdo presso a' Poeti ha persi, e nel participio perso, ma l'uso migliore si è perdei, e perduto.

Non pochi Verbi della terza hanno il preterito terminato in et, o in etti, ch' è proprio della seconda conjugazione. Così empiere sa empiei (e parimente i suoi composti) buttere battei; perdere perdei; premei, premei, c premetti; vendere vendet, e vendetti; tondere tondet; splendere, e composti, splendet; rendere, rendet, e rendetti; ricevere ricevetti, e anche ricevet; credere ercedetti (che alcuno antico disse cresi) pascere pascet; pendere, e dipendere, pendet, dipendet A questi si aggiungono concedo, cedo, e gli altri simili eccettuati di sopra. Fendere la fendet, ma talvolta anche fessi. Discernere, benche presso a Dante, citato da Cinonio, abbia discerzet, non è però in uso, e può dirsi mancante del preterito.

Fuor d'oguì regola sembrano i seguenti Verbi nel preterito, cioè essere, che ha fui; conoscere conobbi; rompere ruppi; nascere nacqui; nuocere nocqui, e piove-

re, che ha piovvi, e anche piovei.

# CAP. XXXVIII.

. Verbi anomali della terza Cojugazione.

La maggior parte de seguenti anomali hanno la prima voce sincopata , ma prephe la voce intera ( benché i più nou debba usarsi , per essere antiea, e dismesa i è della terza conjugazione; pereiò l'emalogia, e l'auomalia di questi Verbi si considera per relazione alla terza, e mon già a quella conjugazione, alla quale la voce sinconomia.

pata appartiene.

DRE, anticamente dicere, anomalo in sci tempi, e con esso ridire, disdire, e e gli altri composti Indicativo. Prescute. Io dico, tu dici, o di, colui dice. Diciamo, (o dichiamo. Salviu. Pros. Tose, pag 474.) dite, dicono. Preterito. Dissi, dicesti, disse, diceste, dissero. Futuro. Dirò, dirat, dirà. Diremo, direte, diranno. Imperativo. Prescute. Di tu, dica colui. Diciamo, dite, dicamo. Ottstivo. Prescute, imperfetto, Diret, diresti, direbbe. Diremmo, direste, direbbero, o direbbono. Futuro. Chi io dica, tu'dichi o dica, colui dica. Diciamo, diciate, dicamo,

PORRE, anticamente ponere, anomalo in sei tempi, c con esso comporte, proporte ed altri composti. Indicativo. Presente. Io pongo, lu poni, colui pone. Noi poniamo, o ponghiamo, voi ponete, coloro pongono. Preteirio. Posi, ponesti, pose. Ponemmo, poneste, posero, posono, o puosono. Futuro, Porrò, porrai, porrà. Porremo, porrete portrano. Impetativo. Presente. Poni tu, ponga colui. Poniamo, pognamó, o pagighiamo roi, po-ponga colui. Poniamo, pognamó, o pagighiamo roi, po-

Licost

SCIOGLIERE, comunemente sciorre, anomalo in cinque tempi, e con esso prosciorre, disciorre, ed altri composti, e ancora altri Verbi di simile desinensa, come cogliere, ricogliere etc. Indicativo. Presente. Jo scioglio, o sciolgo, tu ciogli, colui scioglia o scioglo, vio sciogliato, voi sciogliate, coloro sciolgono, o sciogliono. Preterito, Sciolis, sciogletti, scioles. Sciogliamo, sciogliete, sciolsero. Foturo. Sciorrò, sciorrai, sciorrà Sciorrensa. Imprestivo. Sciogli us, sciorcano. Imprestivo. Sciogli us, sciogla colui. Sciogliamo, sciogliate, sciolgano. Ottativo. Futuro. Chi o sciolga, ut sciogli, o sciolga, colui sciolga. Noi sciogliano, o sciolghiamo, voi sciogliete, colorosciolgano.

TUGLIERE, comunemente torre, e con esso, distorro, e altri composti. Indicativo. Presente. In tolgo, o
toglio, tu togli, colui toglie, tolle, o toe. Noi tolghiamo, voi togliete, coloro tolgomo, o tollomo. Preterito
imperfetto. Io toglieva etc. Preterito perfetto. Tolsi, togliesti, tolse. Togliemmo, toglieste, tolsero. Futuro. Torro, torrai, torrà. Torremo, torrete, torranno. Impertivo, Presente. Togli, o toi tu, tolga colui. Tolghiamo
noi, togliete voi, tolgamo coloro. Ottalivo presente perfetto. Togliesti etc. Presente imperfetto. Torrei. Futuro.
Ch'io tolga, tu tolga, colui tolga. Che-noi tolghiamo,
voi tolghiate, coloro tolgano. Infinito torre, e aver totto.

SCRULERE. Indicativo. Presente. Io scielgo, tu segeji, cóus sceplie. Noi scepliamo, voi scepliete, coloro
scelgono. Preterito. Seelsi, scepliesti, scelse. Scepliemmo,
sceplieste, scelsero. Fautro. Scepliero etc. Imperativo.
Presente. Scepli tu, scelga colui. Scepliamo noi, scepliete
voi, scelgano coloro. Ottativo. Presente perfetto. Scegliessi etc. Presente imperfetto. Sceplieresi etc. Individuali

Scegliere, o scerre, e aver scelto.

VOLGERE, e con esso rivolgere, ed altri composit. Indicativo. Presente. I. o volgo, t. volgi, c. olui volge. Noi volgiamo, voi volgete, coloro volgono. Preterito. Politi, volgesti, volts. Polgemmo, volgeste, Volsero. Futuro. Volgerò etc. Imperativo. Presente. Volgi tu, volge egti. Volgiamo, volgete, volgano. Ottativo. Presente. Volgesi etc. Volgerei etc. Futuro. Ch' io volga, tu volga, colui volga. Che noi volgiamo, ( o volghiamo, che usa d Salvin. Disc. t. 1, pag. 78.) che voi volgiate, che co-

loro volguno. Participio: volto.

ADDURRE, giù adducere, con ridurre, condurre, produrre, e simili. Iadicativo. Presente. Io adduco, tu adduci, colui adduce. Adduciano, adducete, aiducono. Preterito. Addusi adduceti, adduse. Adducerno, addurete, addusero, addurrat, addurrat, addurrat, addurrat, addurrat, addurrat, adduciano, adduciano, adducete, adduciano, adducete, adducano. Ottativo. Presente. Adduciano, addurei etc. Futuro. Ch'io adduca ti, adducia, o adduca, colui adduca. Adduciano, adduciate, adducano. Adduciano, adduciate, adducano. Adduciano, adduciate, adducano. Adduceno, addotto.

SPECNERF, e con esso prigarre, dipigarre, tigaere, eigarre, strigarre, e simili matando l' e in i. Indicativo. Presente. Io spegno, tu spegni, colai spegne. Spenghiamo, spegnete, spengono. Preterito. Speusi, spegneti, spense. Spegnemmo, spegnete, spensero. Faturo. Spegnere etc. Imperativo. Presente. Spegni tu, spenga colui. Spenghiamo, spegnete, spengano (tattivo. Presente. Spegnessi etc. Speg

spengano. Spegnendo, spento.

CONOSCERE. Indicativo. Presente. Conosco, conosci, conosce. Conosciamo, o conoscitamo, conoscete, conoscono. Preterito. Conobbi, conoscesti, conobbe. Conosceumo, conosceste, conobbero. Ottativo. Futuro. Chi io conosca, tu conoscia, o conosca, colui conosca. Conosciamo, conosciate, cono-cano. Si dice anche coguioscere, co

si conjuga con proporzione.

"BERE nel miglior uso de' Toscani, è anomato come segue. Indicativo, Presente. Io beo, tu bri, egli bre. Noi brjamo, voi beete, coloro beono. Pretento imperfetto. Io beva, tu beevi, egli beeva. Berevamo, bervate, beevano. Preterito determinato Ho bevuto etc. Preterno indeterminato. Io bevoi, tu bresti, colai bevve. Beenmo, beeste, bevevoro, Faturo. Berò berai, berà Beremo, berete, beranno. Imperativo Presento. Bei tu, bea colai. Bejamo, betete, beranno. Thuris Deriva tu, bra egli beremo, berete, tel. Tuturo. Ch'io bea, tu bei, o bea, egli bea. Bejamo, bejate, belate, bera Infinito. Bey, e aver bevuto.

Delle parti dell' Orazione

Gerundio beendo. Questo Verbo però la ancora Levere a come ammette il Vocabolario, e in tal caso si conjuga regolarmente. Bevo, Bevi, beve, beviamo, bevete, bevono. Beveva, beveri, beveva, beverate, beveste, bevette. Beveste, bevette. Deveste, bevette. Nel Futuro beverò etc. non è in uso. Bevi tu, beva colui, beviamo, bevete, bevano. Così pure bevessi etc. non già beveret etc. Ch'io beva, bevi, beva, beviamo, beviate; bevano. Finalmente bevere, aver bevuto, bevendo, usato dal Boccaccio.

#### CAP. XXXIX.

Conjugazione del Verbo sentire ch' è la quarta regolare.

### INDICATIVO.

Presente. Io sento, tu senti, colui sente. Sentiamo, sentite, sentono.

Préterito imperfetto. Io sentiva, tu sentivi, colui

sentiva. Sentivamo, sentivate, sentivano.

Preterito indeterminato. Io sentii, o senti. (Dant. Purg. cant. 24. v. 148.) tu sentisti, egli senti. Sentim-mo, sentiste, sentirono.

Preterito determinato. Ho, hai, ha sentito. Abbiamo,

avete, hanno sentito.

Trapassato imperfetto. Aveva, avevi, aveva sentito.

Avevamo, avevate, avevano sentito.
Trapassato persetto. Ebbi, avesti, ebbe sentito. Avem-

mo, aveste, ebbero sentito.
Futuro imperfetto. Sentiro, sentirai, sentira. Sentire-

mo, sentirete, sentiranno.

Futuro perfetto. Avro, avrai, avrà sentito. Avremo ; avrete, avranno sentito.

# 1 M P E R A T I V O.

Presente. Senti tu, senta egli. Sentiamo, sentite, sentano. Futuro. Sentirai tu, sentirà egli. Sentiremo, sentirete, sentiranno.

# OTTATIVO.

Presente persetto. Dio volesse ch' io sentissi, tu sentissi, colui sentisse. Che noi sentissimo, voi sentiste, eglino sentissero.

Presente imperfetto. Sentirei , sentiresti , sentirebbe. Sentiremmo, sentireste, sentirebbero. Preterito determinato. Ch' io abbia, tu abbi, egli abbia

sentito. Che abbiamo, abbiate, abbiano sentito.

Preterito indeterminato. Aprei, avresti, avrebbe sen-

tito. Avremmo, avreste, avrebbero sentito. Trapassato. Dio volesse ch' io avessi, tu avessi, egli

avesse sentito. Che avessimo, aveste, avessero sentito. Futuro. Dio voglia ch' io senta, tu senti, o senta, egli senta. Che noi sentiamo, voi sentiato, coloro sentano.

#### CONGIUNTIVO.

Presente. Ch'io senta etc. come nel Futuro dell'Ottativo. Preterito imperfetto. Ch' io sentissi etc. come nel Presente perfetto dell' Ottativo.

Preferito perfetto. Quando io abbia sentito etc. come

pel Preterito determinato dell' Ottativo.

Trapassato. Quando io avessi sentito etc. come nel Tra-

passato dell' Ottativo.

Futuro. Se io sentirò etc. come nel futuro imperfetto dell' Indicativo.

# INFINITO.

Presente Sentire.

Preterito. Avere sentito. Futuro. Avere a, dovere, o essere per sentire.

#### CAP. XL.

# Anomali della quarta Conjugazione.

Jagl' infrascritti anomali si scorgeranno alcune eccezioni dalla formazion regolare de' preteriti, senza che qui facciamo osservazione alcuna.

APRIRE, COPRIRE, RICOPRIRE, SCOPRIRE, regolari in tutti i tempi, fuorche nel Preterito indetermipato dell' Indicativo, che fa così: Io aprii, o apersi, tu apristi, colui aprì, o aperse. Noi aprimmo, voi apriste, essi aprirono, apersero, o apersono.

SALIRE. Indicativo. Presente. Io salgo, o saglio, tu sali, egli sale. Salghiamo, salite, salgono, o sagliono. Preterito indeterminato , salii , salisti , sall. Salimmo , saliste, salirono. Futuro, Salirò, etc. e talvolta si dice; sarrò etc. Imperativo. Presente. Sali tu, salga, o saglia

colui. Salghiamo, salite, salgono, o sagliono. Ottativo. Presente secondo. Salirei , saliresti, etc. e talvolta sarrei, sarresti etc. Futuro. Che io salga, o saglia, tu salghi, o salga, egli salga, o saglia. Che noi salghiamo, o sagliamo, voi salghiate, o sagliate, coloro salgano, o

sagliano.

VENIRE. Indicativo. Presente. Io pengo, o vegno, tu vieni, egli viene. Noi veniamo, venghiamo, o vegnamo, poi venite, essi vengono. Preterito imperfetto, lo veniva, venisti, veniva, che anche venia disse il Salvin. Pros. Tosc. pag. 158. Preterito indeterminato. Venni, venisti, venne. Venimmo, veniste, vennero. Futuro. Verrò, verrai, verrà. etc. Imperativo. Presente. Vieni tu, venga egli. Venghiamo, o vegnamo noi, venite voi, vengano essi.

Ottativo. Presente. Venissi etc.

Imperf. Verrei etc. Futuro. Ch' io venga, tu venghi, o venga, egli venga. Venghiamo, venghiate, vengano. MORIRE. Indicativo. Presente. Io muojo, e poeticamente moro, tu muori, egli muore. Muojamo, morite, muojono. Preterito indeterminato. Io morii, e non mai morsi. Tu moristi, egli mort, e uon già morse, ma bensì morlo presso i Poeti. Morimmo, moriste, morirono, e non morsero, perchè tali voci appartengono al Verbo mordere, Futuro. Morirò, e meglio morrò etc. Imperativo. Presente. Muori tu, muoja, e in verso mora colui. Muojamo, morite, muojano, e poeticamente morano. Ottativo. Presente perfetto. Ch' io morissi, tu morissi, egli morisse. Morissimo, moriste, morissero, o morissono. Presente impersetto. Morrei, morresti, morrebbe. Morremo, morreste, morrebbono, o morriano. Futuro. Che io muoja, tu muoi , o muoja, , egli muoja. Muojamo , muojate , muojano. Gerundio: morendo. Participio: moriente, morto; e quest' ultimo vale talvolta ucciso.

UDIRE anomalo con mutazione della prima vocale. E ciò perchè in alcune delle sue voci dall' antico verbo odire viene supplito. Indicativo. Presente. Io odo, tu odi. colui ode. Udiamo, udite, odono. Imperativo Presente. Odi tu, oda egli. Udiamo, udite, odano. Ottativo. Futuro. Ch' io oda, tu oda, colui oda. Udiamo, udiate, odano. Negli altri tempi è regolare colla prima vocale u,

udiste, udisse, udito, udendo.

USCIRE ed escire anomalo colla suddetta mutazione. Indicativo. Presente, Io esco, tu esci, egli esce. Usciamo, uscite, escono. Imperativo presente. Esci tu, esca egli. Usciamo, uscite, escano. Ottativo Futuro. Ch'io esca, tu esca, egli esca. Usciamo, usciate, escano. Negli altri tempi, comiuciando in u, è regolame Escire, escisse, escissero si trovano presso i Poeti antichi, e con giudicio adoperar si possono, ma le accenuate terminazioni coli asono le più regolate. Così escito si dice, ma è meglio uscito; nel gerundio però sempre si dice uscendo. Nel preterito indeterminato si trova usci-per uscii. Bocc. n. 1.

#### Verbi terminati in isco.

Non hanno tali verbi se non tre tempi, e in questi non tutte le voci, mancaudo della prima, e della seconda persona del plur. Per esempio nutrisco, ha le seguenti voci. Indicat. Presente. Sing. io nutrisco, tu nutrisci; egli nutrisce. Plur. Coloro nutriscono. Imperativo. Presente. Nutrisci tu, nutrisca egli. Plur. Nutriscano coloro. Ottativo, Futuro Sing. Chi io nutrisca quatri-

schi, egli nutrisca. Plur. Coloro nutriscano.

In due classi si dividono questi Verbi. La prima classe è di quelli, de' quali si trova altro verbo equivalente della stessa voce, che non termina in isco come nutrisco ha nutro; offerisco offero; profferisco proffero; ferisco fero; inghiottisco inghiotto, e così degli altri. La seconda classe è di quelli, che non hanno altro Verbo della stessu voce equivalente, come ambisco, gioisco, fiorisco, impallidisco, ed altri molti. La regola adunque si è, che i Verbi della prima classe prendono in prestanza le voci, delle quali mancano, da' loro Verbi equivalenti; onde si dice, a cagion d' esempio : nutriamo , offeriamo, ferite, inghiottite etc. ma, i Verbi della seconda classe non hanno con che supplire al lor mancamento, onde non si dice, per esempio, ambiamo, fioriamo etc. ma convien ricorrere ad altro Verbo equivalente di voce diversa, o esprimere con più parole il sentimento.

Si noti, che tutti questi Verbi hanno l'infinito in ire, come mutrire, fiorire, e il participio passato in ito, come nutrito, fiorito, e perciò appartengono a questa conjugazione.

## CAP. XLI.

# De' Verbi difettivi.

Ha la lingua Toscana molti Verbi difettivi, cioè che non hanno tutte le voci. Ne addutremo nleuni, nou già arrogandoci di determinare con aria decisiva, ch' e non abbiano altre voci, che quelle, le quali saranno da noi qui notate, ma producendo quelle voci, che da noi sono state osservate negli Scrittori autorevoli, e che sono dal miglior nos ricevate.

GIRE ha queste voci: gite, giva, o gla, givi, giva, o gla, givano, givano, o glano, gisti, gl, o glo, gimo, gisto, gira, girano, giste, girano, gisto, gira, girano, giste, girano, girano, girano, girano, experienta in: on gito, o gita etc. uell'infinito gire, esser gito, e avere a gire. Le altre voci si sogliono supplire co' Verbi irre, e andara e, come si è veduto di sopra. In qualche antico si truova giano, e gendo, ma non vogliono adoperarsi. E Verbo anni poetico, che no.

IRE ha queste voci: ite, indicativo, e imperativo, tora, ivano, ireno, ivete, ire, essere ito. Fuorchè in queste voci, diccsi nel Vocabolario, non snole usarsi; e alla mancanza delle sue voci si supplisce col Verbo andare. Notatisi, che il participio ide o più in uso fra Toscari, che

andato. e ha più grazia.

REDIRE Verbo antico, di cui oggi si usano in verso

le voci riedi, e riede, e di rado redirono. "

ARROCERE, benché il Buomnattei nol voglia difettivo, tale contutuoiò è giudicato di nostri Accadenici nel Vocabolario. La prima voce arrogo non la trovo usana. Il preterio indeterminato dell' Indicativo tu arrost. L'iufinito arrogere è molto in uso, e coà il genundio arrogendo; ma il pariteipio presente non l'ho pounto riuveluire, heasi il passato nel segunte esempio Lib mott. Comandò, che gli fosse arroto un pane per dl. Conr questo participio formandosi i preterii, non sarebbe queato Verbo difettivo gran fatto, il che forse volle intendere il Bnommattei.

OLIRE, che val rendere odore, ha oliva, olivi, oliva-

no, e forse ninn' altra voce.

CALERE è verbo disettivo, perchè è sempre impersonale, e non la altro, che le terze persone singulari. Fa cale, caleva, calse, è caluto, caserà, o carrà, calesse, calerebbe, o carrebbe.

CAGGÈRE Verbo autico, di cui son rimase alcune voci clu- si usano da Poeti, e talvolta ancora da Prosatori, e vale lo stesso, che cadere. Il Vocabolario adduco esempi della voce caggia, e del gerundio caggendo. SOLERE ha queste voci. Presente dell' Indicativo. To soglio, tu suogli, oggi soli, egli suole. Nogliamo, solite, sogliono. Preterio imperfetto. Lo soleva, o sodea, tu solevi, egli soleva, o solea. Nolevamo, solevate, solevamo, o soleano. Futuro dell'Ottatiro. Chisoglia, tu suogli, o sogli, egli soglia. Che noi sogliamo, voi sogliate, essi sogliano.

LICERE, o LECERE, esser lecito, o convenevole. Questi due Verbi non hanno altro, che la terza persona singolare del presente del Dimostrativo. Petrar. son. 158. Ne più si brama, nè bramar più lice. E son. 76. Ne

mi lece ascoltar chi non ragiona.

#### CAP. XLII.

### De' verbi passivi , e degli impersonali.

La lingua toscana uon ha Verbo alcuno di voce passiva, onde per dare a un Verbo significazione passiva; oragiunge al suo participio passato il Verbo essere. Per esempio, se vogliamo voltare in passivo questa propositone: io anio Pietro, non avendo noi un Verbo, che colla sua voce significhi, come il Verbo amor de Latini, diciamo: Pietro è amorto da me; e così conjugando il Verbo sustantivo per tutti i tempi col detto participio, in amendue i generi, venghamo a rilevare la significa-

zione del Verbo passivo.

Quanto a' Verbi impersonali, quelli della prima sorte. cioè gl' impersonali di lor natura , come tuona , nevica, piose, etc. si conjugano per le terze persone singulari, ciascuno secondo la sua propria maniera, onde si dice: tonava, nevicava, pioveva: tonò, nevicò, piovee: è tonato. nevicato , piovuto etc. I mezzi impersonali , come ap-, partienc, conviene, disdice etc. si conjugano similmente per le terre persone singulari, come i sopraddetti : ma talvolta vi si pone la particella si, o spiccata innanzi, o affissa al fine, per proprietà di linguaggio, e si dice: si appartiene, si conviene, si disdice etc. ovvero appartiensi, conviensi etc. Gl' impersonali della terza sorta si conjugano come i precedenti, e si aggiugne loro la . particella si, spiccata, o affissa, non già per puro ripieno, ma con qualche senso passivo, dicendo per cagion d'esempio: si dice, o dicesi; si ama, o amasi; si corre, o corresi etc. e questi corrispondono agl'impersonali di voce passiva de' Latini: amatur, curritur etc.

Corticelli Gram.

# C A P. XLIII. Del participio.

Il participio è così detto, perchè partecipa del nome, e del Verbo, in quanto che essendo fornato da nu Verbo, e declinando i a gnisa di nome, accenna con brevità qualche significato del medesimo Verbo come, amante, amato, e mabile.

Tre generi ha il participio; mascolino, come amato, ricerito, stupendo etc., feuminino, come amata, riverita, stupenda etc., e comune, come amante, dodente, amabile etc. che possono ad amendue i generi addattarsi. La declinazione del participio si fa come del nome, per numeri, e

casi, o coll'articolo, o col segnacaso.

Quanto alla significazione i participi sono di tre sorte, attivi passivi, e comuni. Attivi sono quelli, che significano operatione, come amante, reggente etc. passivi quelli, che accennano passione, come amabile, reverendo etc. comuni quelli, che possono adoperarii e in attiva, e in passiva significazione, come trovato, sentito etc., perché se, per esempio, dirò. Fgli, trovato un cavallo, andossene, o: sentito il romore, s' affacciò: la significazione è attiva, mas ed diessi: Egli, trovato con quella persona; o, sentito mentre andava, fu preso, la significazione sarche passiva.

Quanto al tempo, il Bembo, c'l Buommattei dicono concordemente, che i participi l'hanno henà, comechè formati da Verbo, ma non però proprio loro, o del loro Verbo, ma quello del Verbo, che regge il sentimento. Coaì posso dire: Pietro è dolente, fa dolente, sarà dolente: fu anato, è emato, sarà amato; dove uno sesso invariato participi serve a tutti i tempi, per cagion del Verbo, che regge la sentenza. E vero contuttociò, che i participi amato, temuto, c simili, perchè servono il più al tempo passato, perciò si chiannao passati, o preteriti. Ancora ci sono participi di lor natura ristretti al tempo avvenire, come futuro, venturo etc. ma questi più Latiu sono che Toscani.

Per ciò, che appartiene alla formazione de participi, noi accenneremo, conjugazione per conjugazione, tutto ciò, che atimeremo opportuno a stabilir qualche regola, benchè non sempre al medesimo modo', prechè la matera noi sostiene, in cui, come in quella de preterriti,

s' incontra molta varietà.

Nella prima conjugazione il participio si forma dall'infinito, che termina in are, togliendo via l'ultima sillaba re, e surrogandovi nte, to, ta, bile, ovvero ndo. Così da amare si foma amante, amato, amata, amabile: e da ammirare, e venerare i passivi ammirando, venerando, e simili.

Nella seconda conjugazione i participi di tempo indifferente si formano dall' infinito ere , levandone l'ultima sillaba re, e sostituendovi nte, come godere, godente, sedere, sedente etc. ma ne' participi preteriti, si tolgon via tutte e tre le lettere ere, e vi si mette in vece uto, o uta, come godere, goduto, goduta; temere, temuto, temuta, etc. Si eccettua il Verbo rimenere, il quale ha per participio preterito rimaso, o rimasto.

Nella terza conjugazione s'incontra molta varietà di participi, sicchè il Buommattei non istabilisce regola alcuna, ma fa una lista ben lunga delle varie terminazioni di tali participi. Noi c'ingegneremo di prendere qualche lume sopra ciò da' preteriti indeterminati dell'Iudicativo, che a suo luogo adducemmo, colle seguenti

brievi osservazioni.

Que' Verbi, che nella prima voce escono in go con g doppia, e nel preterito in ssi, come leggo, lessi, tormano il loro participio dal preterito, toglicado via ssi, ponendovi tto, come lessi letto, ressi relto, trassi tratto, afflissi afflitto, distrussi distrutto, e così discorrendo.

I Verbi, ch' escono nel preterito in si seguente a vocale, formano il participio col mutare il si in so, come resi reso, assisi assiso, divisi diviso, rizi riso, uccisi ucciso, rosi roso, chiusi chiuso, e così discorrendo. Si eccettuano chiesi co' suoi composti che mutano il si in sto, c fanno, chiesto, e anche risposi, posi, e composti, che hanno risposto, posto etc., e misi co' suoi composti, ne' quali si muta la prima vocale in e, e si raddoppia la s dicendo: messo etc.

I preteriti terminati in Isi formano il participio, gettando via si, e surrogandovi to: scelsi scelto, divelsi divelto, colsi colto, sciolsi sciolto, tolsi tolto etc. Si eccettuano calse, e valse, che banno per participio caluto, e valuto.

I preteriti terminati in nsi, detrattone si, e sostituendovi to, rendono il participio : fiunsi franto, piansi pianto, spensi spento, finsi finto, dipinsi dipinto, giunsi giunto , runsi punto , e così degli altri.

100

I preteriti terminati in rsi rendono il participio surrogando al.si, alcuni so, altri to. De' primi sono arsi, arso, sparsi sparso, dispersi disperso, morsi marso, corsi corso etc. De' secondi sono sparsi sparto, accorsi accorto, scorsi scorto, risursi risurto, sursi surto e va discorreudo.

I Verbi, che hanno il preterito terminato in ei, o in etti alla guisa della seconda conjugazione, rendono il participio, togliendo via la detta terminazione, e iu vece mettendovi uto, o uta, perdei, perduto, perduta,

ricevei , ricevato , ricevata , e così degli altri.

Que' Verbi poi, che adducemino nelle osservazioni sopra la terza conjugazione, varj nella loro prima voce, e nel preterito terminati concordemente in ssi , rendono variamente il participio, anche colla mutazione della loro vocale. E perchè sopra ciò non si può stabilire alcuna regola, meglio sarà annoverare i più usitati. Alcuni escono in etto, come detto, astretto, etc. altri in otto, come addotto, condotto, ridotto, cotto, rotto etc. altri. in esso, isso, osso, usso, come concosso, permesso , infisso , crocefisso , mosso , percosso , scosso , discusso etc. A questi si aggiunga il Verbo nascere, che ha per participio nato, e il verbo fare, trarre, e composti, i quali si possono ridurre nell'infinito alla terza conjugazione, dicendo facere, traere, e hanno per participio fatto , tratto etc. i quali , siccome nato, sono portati dal Latino. Ed altresì il Verbo vivere, il quale fa vivuto, presso gli Antichi visso, presso il Salvini disc. L. 1. pag. 108. vissuto, ch'è maniera più frequente, ma men regolata.

Nella quaria conjugazione i participi di tempo indifferente i si formano dall'Infinito, detratte le ultime tre lettere i e, e postovi in vece nte, ndo, o nda. Così da offerire viene offerente, da languire languente etc., e da riveri e i passivi reverendo, e reverenda. I participi pretenti si formano col detrarre dalla voce dell'infinito solamente re, e coll'aggiugnervi to, e ta, e così da sentire viene sentito, e sentita. Si eccettuano comparire, che ha comparso, aprire aperto, concepire conceputa, e concetto, morire morto, offerire offerio, profferire prof-

ferto.

#### Del Gerundio.

Lingua Toscana, altro non è che una significazione del Verbo, la quale non riceve gli accidenti del nomeni

De tre gerundi de Latini, di, do, dum, uno solo ne hanno i Toscani, cioè in do, il quale ne Verbi della prima copingazione termina in ando, come amando, e in que delle altre in endo, come temendo, leggendo, sentendo. A questi gerundi talvolta si mette avanti la particella in, con dire in amando, in temendo, in teggendo, in sentendo; e allora sembra, che abbino forza d'infiniti, e che voglian dire: nell'amare, nel temere, nel leggere, nel sentire.

A questa scarsezza di gerundi si supplisce coll'adoperare l'infinito de' Verbi, con alcune puritoclie, come in questa seempi. Bocc. n. nlt. Metti in ordine quello, che da fare ci è: g. i. piro. Tempo parve alla Reina d'andare a dormire: g. 8. n.6. Calandrino, veggendo che 'l Pretonon lasciava pagare, si diede in s'in bere.

I gerundi non hanno il tempo proprio dal loro Verbo, ma come i participi, si regolano col tempo del Verbo, che regge il sentimento.

# C A P. XLV.

# Della Preposizione.

La proposizione, di cui già demmo l'idra, quando trattammo delle parti della orazione, si chiama così, perchio ordinariamcule, si mette avanti a quella parte dell'orazione, sopra cui cade; e nel fare la construzione sempre si dee mettere avauti, perche induee varietà di caso, e di significazione, in tal parte, che non avrebbe, se non si premettesse la preposizione. Così dicerhol: Fado-a Roma, quella preposizione a fa che Roma sia accusativo, e termine di moto, che non sarebbe senza ciò. Cò sono però alcune preposizioni, le quali si mettono affisse alla loro parte, come in moco, teco, seco, nosco, vosco.

Semplici possono essere le preposizioni, o composte, e: di queste altre sono separabili, altre inseparabili. Separabili si dicono quelle, che si possono scrivere, e prof-

ferir da se stesse con qualche significazione : così, per esempio, nelle parole addosso: frattanto; a, e fra, si possono pronunziare, e scrivere separatamente con senso di vere preposizioni, dicendo: a dosso, fra tanto. Inseparabili sono quelle, che da se nulla significano, benchè attaccate a una parte dell' orazione, ne varino il significato: così, per cagiou d'esempio, in disgrazia, misfatto, riprendere; quelle particelle dis, mis, ri da se stesse non vengono a dir nulla, e pure attaccate al pridcipio delle dette parole, ne variano più che moltola significazione. E simili particelle talvolta significano . contrario, come in disgratia, misfalto: talvolta accrescimento, come in istrafare; talora diminuzione, come in sorridere; o replicazione, come in rifatto; o pure ordine; come in antiporce; e posporce; o finalmente negazione , come in infelice , ingiusto , improprio.

Vari possono essere i significati delle preposizioni, ma

i più frequenti son quelli, che seguoro.

STATO IN LUOGO. Accanto, allato, presso, vicino, addosso, appie, dentro, in, nel, sopra, dirimpetto, a fronte, di sotto, e simili.

MOTO DA LUOGO. Da, di, indi, fuori, e simili... E le preposizioni composte, come da canto, da lato,

di là i d'in su, e così fatte.

MOTO PER LUOGO. Per lungo, rusente, su per etc: E si adoperano anche delle preposizioni appartenenti a stato in luogo, o a moto da luogo, come quando si dice: passai accanto al palagio, vicino alla Chiesa, sopra le rovine, di tà etc.

MOTO A LUOGO. A, ad, infino, verso etc. E anche servono le preposizioni di stato, e degli altri moti, come quando si dice: andai vicino a Roma, sopra al

le rovine etc.

CAGIONE. A, con, da, di, mediante, per etc.

MODO. Di nascosto del padre; secondo sua pari; secondo donna; secondo Uom di villa; secondo il costume di là; cosa da ridere; quistione da le; ed altre
maniere di dire, dinotanti alcun modo.
TEMPO. Da, di, dietro, circa, dopo, fino, sino,

innanzi, infra, verso, vicino etc.

NUMERO. Circa, da intorno, presso, oltre, sopra, vicino etc.

PRIVAZIONE, Senza, fuori, lungi, da, di etc.

COMPARAZIONE. Appetto, a paragone, in com-

ACCRESCIMENTO. Oltre a, più di, assai più,

molto più etc.

Molti altri sono i significati delle preposizioni; ma e di esse, e de'loro significati si tratterà più pienamente nel libro secondo. Ma non si dec tralasciar qui la differenza, che passa tra la preposizione, e il segnacaso, perchè ben si conosca la natura della preposizione,

I segnacasi , come accennammo , sono veramente preposizioni, che si adoperano per conoscere i casi de' nomi, e de' pronomi. Ora due effetti fanno le preposizioni, come abbiamo detto, cioè dimostrare il caso del nome, o del pronome, e variarne, o per dir meglio, determinarne la significazione. Quando la preposizione dimostra. unicamente il caso, e non varia la significazione, or chiama segnacaso; e ciò succede quando la preposizione si mette avanti un nome, o pronome, il quale in Latino ayrebbe, il puro caso senza preposizione, e a noi convien mettere il segno, perche non abbiamo voci variate per casi. Ma quando la preposizione, oltre al seguare il caso, varia significazione, allora si chiama più propriamente preposizione. Così quando il Boccaccio dice: Parmeno famigliare di Dioneo: quel di è segnacaso, perchè il Latino direbbe: servus Dionaei. E così ancoraquando dice : Se d'altrui foste stata piuttosto, che mia; perchè in Latino si direbbe : si alterius fuisses. Ma quando dice Che noi di questa terra uscissimo, e Maestri lavorate di forza, quel di è preposizione, perchè significa nel primo esempio moto da luogo, e nel secondo. istrumento, o modo, e in Latino si direbbe : De hac regione exiremus: operamini cum vi.

# CAP. XLVI.

#### Del Ripieno.

Alla preposizione si può in qualche modo ridurre il ripieno, il quale consiste in alcane particelle proprie della lingua l'oscana, le quali non sono assolutamente necessaria alla tela gramaticale, che potrebbe stare senz'esse; ma pure sembra che aggiungano all'oszaione-forza, grazia, ornamento, o, o, se non altro, una certa nativa proprietà di linguaggio.

Si possono i ripieni dividere in quattro elassi. La pri-

#### Particelle, che si adoperano per evidenza.

ECCO. Questa particella si suole adoperare in primeripio di clausola, e dà forza al parlare, mostrando talora
prontezza all' operazione, c da affettu. Boccase, g. 8. n. 7.
Ecco io non so ora dir di no, per tal donna men' hai
pregato. E. g. 1. n. 2. Ecco, Giannotto, a te piace,
ch'io divenga Cristiano, ed io son disposto a farlo.
Talvolta dinota irrisione. Bocc. g. q. n. 5. Ecco belo
innamorato: or non ti conosci tu tristo? non ti conosci tu dolente?

BENE. Questa particella accresce forza d'espressione al discorso. Usasi in principio di clausola avanti.l'interrogativo. Bocc. g. S. n. 2. Bene, Belcolore, demi tu

far sempre morire a questo modo.

O in risposta affermativa. Bocc. g. 9. n. 7. E ancora da capo te ne consiglio, che tu oggi ti stea in casa, o almeno ti guardi d'andare nel nostgo bosco. La donna disse: bene, io il farò.

E con aggingnervi în principio la particella st. Bocc. g. 9. n. 5. Daratti egli il cuore di toccarla con un brieve, ch' io ti darò i Disse Calandrino: sì bene.

E coll'antiporgli la particela ora, o posporgli la particella sta. Bocc. g. 3. n. 1. Or beuc, come faremo? E g. 7. n. 1. La donna disse al marito: bene sta: tu di tue parole lu:, io per me non mi terrò mai salva, ne sicura, se noi non la "neantiama".

Per entro il discorso bene si aggiugne a' nomi, a' pronomi, a' Verbi, o avverbi. Bocc, g. 7. n. 2. Egli ci sono de ben leggiadri, che mi amano. E g. 2. n. 1. Egli è qua un maleaggio uomo, che m' ha tagliata la borsa con ben cento fiorini d'oro. È g. 1. n. 8. Ma se vi piace do ve ne insegnerò bene una. E g. 4. n. 10. Voi sopeto bene il legnojuolo, dirimpetto al quale era l'arca. E g. 7 n. 3. Questi son vetmini, ch'egit ha in corpo, i quali gli s'appressano al cuore, e ucciderebbonlo troppo bene, ma non abbiate paura ch'io gl'incanierò, e farogli morir tutti.

BELLO si adopera addictivamente come ripieno di forza Bocc. g. 2. n. o. Per belle scritte di lor mano s' obbligarono l' uno all' altro. E. g. 8. n. 10. Le portò cinqueceuto he fiovin d' oro. E ivi u. 3. Chi facesse le macini bell' e fatte legare in anella, e portassele al.

Soldano , n' avrebbe ciò , che volesse.

PURE aggiungue evideuza, ed equivale al quidem, e al sane de Latini. Bocc. g. 5 · n. 10. Fa pure, che tu mi mostri qual ti piace, e lascia poi fare a me. E. g. 2 · n. 5. La cosa andò pur così. E. g. 7. n. 2. Ella n'è divenuta framina di Mondo, pur perciò.

Preposta quella particella ad avverbio di tempo aggiugne forza, e vale appunto. Bocc. g. 5. n. 2. La quale (perciocche pure allora smontati n'erano i signori di

quella) d'albero, di remi la trovò fornita.

GIA' ha forta lalora pel quidem sone de Latini. Boc., Introd. Ora fostero est pur e gà disposit a venire E g. 10 n. 5. Il Nigromante, disse: già Dio non voglia, poiche io ho veduto Giberto liberate del suo onore, vo voi del vostro amore, ch'io similmente non sia liberate del mio guiderdone. Passav. pag. 200. Non si tiene poterere, c cencre colui che si veste di steta, e di scarlatore, che chi farebbe cotali sacca alla cenere, se non fosse già matto.

Si pospone al non per un certo raddolcimento di pronunzia. Bocc, Introd. Le quali, non già da alcuno proponimento tirate, ma per easo in una delle parti della chiesa adunatesi, cominciarono a ragionare.

Gli si affigge la particella mai , e altora vale l'unquam de' Latini. Bucc. g. 1. h. 1. A Chicsa non usava

giammai.

MAI posposto, o preposto al sempre, gli dà forta. Bocc. g. 8. n. 2. Se voi ni pressale cinque lire; io sempre mai poscia farò ciò, che voi vorrete. Petr. cara. 5. Una parte del Mondo è, che si giace Mai sempre in ghiaccio, ed in gelate nevi.

Cli si affigge il si, o il no, il quale si usa nel rispondere ad alcuna interrogazione, e aggiughe forza. Bocc. g. 3. n. 8. Come, disse Ferondo, dunque sono io morto? Disse il Monaco: mai si. Passav. pag. 67. Cominciò as pensare, se i dannati dello inferno dovessono dopo mille anni essere liberati: e rispose al pensire sio dino. Appresso gli dicca il pensire: o dopo centomila anni e rispondea, che unaivo. Poi penso, se dopo mille migliaja d'anni fosse possibile la loro deliberazione, e diocra di no. Or dopo tante migliaja d'anni, quante gocciole hac nel mare d'acqua, potrebbe essere, che n'uscissono? E rispose a se medesimo, che ma'no.

Talvolta, sciolto l'affisso, vi si intramette altra parola. Bocc.g. 1. n. 1. Mai Messer sì, rispose Ser Ciappelletto,

cli io ho detto male d' altrui.

Gli autichi nel predetto senso dicevano madit; e madità alla Provenzale. Franco Sacch. nov. 144. Madiè 31, ch'i o gli voglio veder uscir le budella di corpo. Nov. ant. 55. Confortollo che rispondesse: madiò, rispose-quelli, non farb. E. F. Giordano predi. 2- pag. 5. scriso madici: Colui, ch'è in sul cavallo, s'egli l'ha infrenato, or nol mena egli ovunque egli vuole i Madica. E fri. Moderni l'Ambra Cofan. atto 4. secna 10. disse madesi: Entra in casa, e ponto in camera In luogo salvo sail. F. Madeès, seguita Pur lo cammino.

MICA, e PUNTO aggiungono efficacia alla negazione. Bocc. g. 10. n. 6. princ. Una ne dirò, non mica d'uomo di poco affare. E g. 3. nov. 7. Madonna, Tedaldo

non è punto morto, ma è vivo, e sano.

TUTTO aggingue energia. Boce. g. z. n. y. Ramiglio troob' la gentil gioonne tutta tinida star nacosta. Eg. 1. n. 4. Tutto rassicurato estimb , il suo avoico dovere avere effetto. E. g. 3. n. 1. La donna subetod costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordi. E. g. 3. n. g. Sene' aspetture d'essere sollecitata da's soci, così tutte vaga connicio a parlare. E. g. 10. n. 3. Dimorando il giovane tutto solo nella corte del suo palagio, nua femninella gli donando limosina. E. g. 10. n. 9. Tutto a pir fattosi loro incontro, ridento dista. E ivi. Il letto, con tutto Messer Torello, fu tolto visa.

VIA congiunto co Verbi accresce loro forza, o nevaria in qualche parte il significato. Bocc g. 8. n. 6. Via a casa del Prete nel portarono. E. g. 9. n. 1. Ecosì questa seccaggine torrò via. E. g. 2. n. 4. Se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via

UNO. Quell' uno, quest' uno, e simili, dove la voce uno è di più, e solamente acceuna con maggior evidenza, quell' una.

Particelle che si adoperano per ornamento.

LGLI si adopera per ornamento, e pienezza di stile, sempre invariato, e senza riguardo a genere, ne a numero, e in principio, e per entro, e nel fine della clausola. Bocc. g. 4. u. 1. Egli è il sero, ch' io ho amato, ed amo Guiscardo: g. 8. n. 7. Egli non sono ancora molti anni passati, che in Firenze fu una giovane. E g. 8. n. 3. A me par egli esser certo, ch'egli è ora a casa a desinare. E g. 5. n 4. O figliuola mia, che

caldo fa egli?

ELLA si adopera altresì come per ripieno, ed è proprietà di lingua. Bocc. g. g. n. 5. Come la donna udi questo, levatasi in piè comintib a dire: Ella non andrà così , ch' io non te ne paghi. Il dire la per ella , per esempio la non andrà così, non è approvato dei nostri Accademici nel Vocabolario, benchè si oda tutto dì in Firenze nel parlar famigliare, e se ne trovi qual-

ch' esempio di buon Autore.

ESSO si adopera indeclinabile in amendue i generi, è numeri, dopo la particella con, avanti alcuni pronomi, e anche senza i pronomi. Bocc. g. 3. n. 4. Ella voleva con esso lui digiunare: g. 7. n. 3. Ritrovandosi colla donna molto di questa incantazione rise con esso lei. E g. 7. in principio. Cominciarono a cantare, e la valle insieme con esso loro. E g. 8. p. 8. Fatti alla finestra, e chiamala, e di, che venga a desinare con . esso noi. E Madama Fiordaliso disse ad Andreuccio g. 2. n.5. Di vero tu cenerai con esso meco: g. 3. n. 10. Non ti dare malinconia, figliuola, no, ch' egli servirà bene con esso teco Domeneddio. Gio. Vil. libro g. cap. 324. La disaventura era tanta, e con esso la discordia de' Fiorentini, che non l'ardirono a soccorrere.

Si noti però che il Bocc. g. 5. n. 2. in vece di usare col pronome femminile il ripieno esso indeclinabile, usò essalei. Essalei, che forte dormiva, chiamò molte volte.

ORA si adopera per ripigliare, o continuare il discorso. Bocc. g. 3, n. 4. Come non sapete voi quello, che questa voglia dire? Ora io ve l' ho udito dire mille volte: chi la sera non cena, tutta notte si dimena. E. g. 3. n. 6. Ora le parole furono assai, ed il rammarichìo della donna grande.

Talvolta pare che esprima desiderio. Bocc. g. 8. n. g. Deh, or l'ayessono essi aflogato, come essi ti gittarora

là, dove tu eri degno d'esser gittato.

Talora imprime 'nell' interrogatione un non so che di energia, Bocc, g. 7, n. 8. Monna Simonia disse: chi è lu t Alle quale l' un de frategli rispose: lu l' saprai bene, rea femmina, chi è. Disse allora Monna Sissonada, ora che sapra dir questo l'Donine o justaci:

SI adoperasi per ornamento, e ha non so che di grazia toscana. Bocc. g. 6. n. q. Ottre a quello, ch' egli fu ottimo filosofo naturale, sì fa egli leggiadrisimo, e costumato. E g. g. n. g. Se ti piace, sì ti piaccia, si non, sì te ne sta. E g. n. n. 1. Confortati, che fermamente, se tu foni stato un di quegli, che il puosero in croce, avendo la contrisione, ch'io ti veggio, sì ti perdonerebbe egli. E g. 5. n. g. La prima cosa, ch'io farò domattina, io anderò per esso, e sì il ti recherò.

DI si adopera per certa maniera affatto propria della nostra lingua. Bocc. g. 5. n. 3. Per queste contrade, e di di, e di notte, e di amici, e di nemici vanno di male brigate assai, le quali molte volte ne funno di

gran dispiacere, e di gran danni.

NON's i pone talora dove nulla opera, per proprietà non solamente della lingua. Toscana, nu di quasi tutti i dialetti d'Italia, e siò dee notatsi da forestiert. Boco, g. 2. n. 6. Diragli da mia parte, che si guardi di non acer troppo credute, o di non credere alla favola di Giannotto. E. g. 7. n. 9. Io temo forte, che Liditi com consiglio, e voler di lui questo non faccia per dovermi tentare. E. g. 4. n. 8. Questo nostro fanciullo, il quala apprena ancora non ka qualtordici anni

ALTRIMENTI si usa talvolta per pura proprietà di lingua. Bocc. g. 2. n. 5. Le sue cose, o se parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, rimise

nelle sue mani.

## Accompagnanomi.

USa la lingua Toscana di mettere avanti i nomi, e i pronomi le voci uno, e una, non già come nomi nu-

merali, ma per una certa accompagnatura propria sua che non ebbero la lingua Greca, ne la Latina, e perciò si chiamano accompagnameni. Loce, g. 3. n. 8. Jo cerdo, che gran noja sia ad una bella, e delicata doma, come voi siete, aver per mario un mentecatto. E g.7. n. 8. Fra Arriguecio, contuttoché fosse mercatante, un freco unno, ed un forte.

Talvolta vale il quidam de Latini. Bacc. g. 10. n. 8. Un di nella camera chiamatala, interamente come il fatto stava le dimastrarono. E g. 1. n. 1. Gli venne a

memoria un Ser Giapperello da Prato.

Talora è accompagnauome numerale, e vale il circiter de Latini. Bocc. g. 8. n. o. Senza che quando noi vogliamo un mille, o un dumilia fiorini da loro, noi non gli abbiamo prestamente.

In vece di uno accompagnatione si usa talora alcuno. Vit. Crist. Che gli menassero l'asina, e'l poltruccio, ch'erano, legati in alcun luogo in pubblico. Mirac. M. Alcuna donna lisciava la faccia sua di vari colori.

A uno si aggiunge qualche volta certo, ed esprime il quidam de Latini. Sver. Eur. lib. 7, pag. 160. Più per un certo che di riputazione, che perchè è ne sperasse, o temesse molto. E si tralascia talora l'uno. Bocc. Introd. Nascevano nell'anguinoja, o sotto le ditella certe enfature.

Si aggiugue uno à pronomi questo, e quello, per accennare con maggior evidenza, e precisione. Docc. Fianm. 1. 4. n. 32. Desti tu a tuté, o a questa una quella fede, che a me donasti E. I., r. n. 59. Se i miei argomenti frivoli già tente, questo uno solo, ed ultimo a tutti gli altri dia supplimento. Petrar. canz. 4i. Quell'uno è rotto, e n libertà non godo. E son. 201. E caramente accoles a se quil'una.

Tutt' uno vale l'idem de' Latini. Dante conviv. f. 93.

Cortesia, e onestade, è tutt'uno.

# Accompagnaver bi-

Così chiaraansi alcune particelle, che si accompagnano co' Verhi, o ad essi si affiggono, scuza necessità, ma per sola proprietà di linguaggio, e sono mi, e ci per le prime persone, ti, e vi, per le seconde, si per le tetre, e ne, che da se sola, è con altre suddette particelle si nette avanti Verhi, o loro si affigge.

Delle parti dell'Orazione

MI. Bocc. g. 3. n. 1. Io mi credo, che le Suore sien tutte a dormire. E. g. 1. n. 2. Perduta ho la fatica, la quale ottimamente mi parea avere impiegata, credendomi costui aver convertito.

Le si aggiugue la particella ne, ma allora si dice me, non mi. Bocc. g. 3. u. 1. Non vi volli star più, e sommene venuto; anzi mi pregò il Castaldo loro, quand'io ne ne v.nni, che se io n'avessi alcuno alle mani.

ch' io gliclo mandassi.

Cl. Bocc. g. 9. n. q. La donna, e Pirro diceeano: noi ci seggiomo. Coll'articelo pronominale fa ce. Bocc. g. 8. n. 6. E poscia cel godremo qui col Domine. E similmente colla particella ne. Bocc. Introd. Io giudicarei ottimamente fatto, che noi a' nostri luoghi contado ce ne audassimo stare. E g. 9. n. 4. Vogliancene noi andare anorat 1

TI. Bocc. g. 5. n. 3. Che tu con noi ti rimanga per questa sera, n' è caro. E g. 2. n. 3. Io ei ti porrò che-tamente una coltricetta, e dormiraviti. Avanti il pronome relativo si dice te, ma dopo di cuso. negli affissi si dice ti. Bocc. g. 9. n. 5. Tu te la griferal. E viv. Poscia manicarlati tutta quanta. Col ne si dice te. Bocc. g. 6. n. 8. Tu te ne se'così tosto tornata in casa. E g. 2. n. 10. Vienten meco.

VI. Boce g. 9. n. 7. Io non so se voi vi conosceste Talano di Molese. Col ne si dice ve. Boce. g. 8. n. 7. Voi ve ne potrete scendere al luogo, dove i vostri panni arrete lasciati, e rivestirpi, e tornarvene a casa.

SI. Bocc. g. 2. n. 8. Del palagio s'uscl., e fuggissi a cass sua. E così dopo il pronome relativo, e le particelle suddette. Bocc. g. q. n. 5. Noi fi faremo quella risposta che ti si conviene. E g. g. n. 1. Essè il corpo di colui non vogliono per doverdosi tenere in braccio.

Ma avauli il pronome relativo, e col ne sa se. Bocc, e. 9. n. 3. Comperati i capponi, insieme col medico, co compagni suoi, se gli mangiò. Firenzuola Disc. degli anim. Fece vista di bersela, Bocc. lutrod. I tre giovani alle lor camere, da quelle delle donne separate, se n'andarono: g. 1. n. 2. A Noira Dama di Parigi con noi insieme audatosene, richiese i cherici di là entro, che ad Abraam dovessero dare il Battesimo.

NE. Bocc. g. 2. n. 7. Chetamente n'andò per la camera infino alla finestra. E n. 4. Andianue là, e lave-

renlo spaccialamente.

# CAP. XLVIII.

#### Dell' Avverbio.

L Avverbio opera col verbo ciò, .che l'addictivo opera col sustantivo, croè spiega e fa conoscere gli accidenti, e le circostanze dell'azione del Verbo.

Degli avverbj altri sono primitivi, come forte, subitoetc., altri derivati, come fortemente, subitamente etc.,
altri semplici, come appresso, più, meno etc., altri
composti, come in disparte, poco appresso, rade volte
etc. altri propri, che ianno voce, e desinenza avverbiale, come fortemente etc., altri, che non hanno voce,
e desinenza di avverbio, ma ne hanno la significazione,
benche sieno anche nomi, come di buona veglia, da
galantuomo etc., e di questi modi avverbiali spiegantissimi è sopra modo abbondevole la lingua, tescana.

Parimente negli avverbj ci somo i positivi, i compartativi, e i superlativi. Berne, meglio, ottimamente: male, preggio, pessimamente hanno le voci propric. Gli altri non avendo voce propria , farmano il comparativo con aggingnere più, ceme più forte, e il superlativo coll'aggiungnere issimamente, ceme fortissimamente. Ci sono anche de diminativi , che si suano avverbishmente coll'accompagnameme, come pochetto, e pocolino. Bocc. l'accompagnameme, come pochetto si vergognò. E. g. 4. n. 10. Rivolta a lui, un cotal pocolin sorridendo disse, e ancora ben bene, che vale interamente. Bocc. g., nel princ. Nè ancora spuntavano i raggi del Sole ben bene.

Molti sono gli avverbj, e più che molti i modi avverbiali lella lingua toscana, ne sarebbe senza neja l'annoverargi, qui tutti. Contuttociò addurremo i più usitati riducendoli sotto i capi delle più frequenti significazioni degli avverbj.

TEMPO. Ora, adesso, jeri, domani, oggi, oggidi, ogginali, oramai, omai dianzi, appresso, prima, di poi, un peszo fa, ratto, subito, talora, taleclata, alcana colta, e presso a' moderni alle colte; presso, ra linfino etc.

LUOGO. Qui, quivi, ivi, là, colà, colassà, collaggià, quaggià, costì, costà, qua, quassà, quinci, quindi, indi, onde etc.

QUALITA'. Dottamente , avvedutamente , piacevolmente, parcamente, diligentemente, in pruova, a bello studio, alla dimestica, da galantuomo, e altri senza fine. QUANTITA'. Assai, molto, più, troppo, meno,

abbastauza etc. . AFFERMAZIONE, E NEGAZIONE. St, st bene, volentiegi etc. No, non , non giù , non mai , per nulla ele.

CONCESSIONE. Volentieri, di buona voglia, a

tua posta etc. ORDINE. A vicenda, gradatamente, successivamente, l'un dopo l'altro, primieramente, finalmente, ultimamente, quindi, dipoi, al tutto etc.

ELEZIONE. Anzi, meglio, piu tosto, più presto, più elc.

ESORTAZIONE. Orsu, alto, su via, o bene, di grazia elc.

FORTUNA. Per buona ventura, per trista sorte etc. Talvolta si può confonder l'avverbio colla preposizione, come nelle voci appresso, avanti, allato, e simili, che possono essere l'uno, e l'altro. La regola si è, che quando queste particelle hanno caso, sono preposizioni, quando no, sono avverbi. Eccone un esempro: Bocc. g. 2. 11. 5. Or via mettiti avanti, io ti verrò appresso. Quivi appresso è preposizione, perchè congiunta col ti , ha caso. Boce. g. 2. n. 6. Dalla madre della giovane prima, e appresso da Currado soprapprest furono. Quivi appresso è avverbio, perche non dipende da caso, ma cade in sul Verbo.

Ancora può scambiarsi l'avverbio col nome addiettivo, come in poco, molto, forte, presto, tosto, e simili. La regola è, che tuli voci di per se sono avverbi, e accompagnate cel nome sostantivo sono addiettivi. Ecco un esempio. Dante Inf. cant. 26., S' i' meritai di voi assai, o poco. Quando nel Mondo gli alti versi scrissi. Quivi poco è avverbio, perchè non s'appoggia a sustantivo, ma cade sul Verbo. Bocc. n. 1. Segno manifesto di poco seuvo. L g. 8, n. 9. E per poco, se tu mi dicessi, che to andassi di qui a Peretola, io credo, ch' io v' audrei. In questi due esempi poco è nome , perchè nel primo s'appoggia al sustantivo senuo, e nel secondo sta a maniera di sustantivo, e vi si sottindente cosa.

Parimente può nascer dubbio, se una voce sia avverbio, interjezione, o ripieno, come può avvenire nella voce bene, la quale può fare tutte e tre queste figure, come si vede in questi esempi. Boce, g. 1, n. 7. Fenneyli si ben fatto, che avanti d'ora di mangiare persenne tà. Quivi bene è avventio, perchè cade sul participio. Boce, g. 5. n. 3. Fide in sul primo sonno veniro ben venti lupi. Quivi bene è ripieno d'evidenta, che aggiugne asseverauza. Fireza. Trinuz. att. 2. sc. 2. Orta dunque la mia Purella, di su, alto, bene, esteine. Quivi bene è interpisione, e vale l'oja, de Latini.

Può ancora talvolta l'avverbio equivoçare colla congiunzione, come nella voce poi. Boc. g. 2. n. 3. Pregollo, che poi verso Toscana andava, gli piacesse d'assere in sua compagnia. Quivi poi è congiunzione: dinotante cagione, e vale quoniam. Bocc. n. 1. Che noi l'avestimo ricevuto prima, e poi fatto servire. Quivi poi è avverbio di tempo, e vale postea.

# CAP. XLVIII.

# Della interiezione.

Molte sono le interiezioni, ch'esprimono gli affetti dell'animo, ma le più usate sono le seguenti. ALLEGREZZA. Oh, viva, bene, buono.

DOLORE. Ah , ahi , aime , oime.

IRA. Doh, oh, guarda, puh, via via-TIMORE. Oh Dio, oime, sta, oh.

VOGLIA. Deh, pure, oh se, purché, di grazia, così. MARAVIGLIA. Oh, o, come può esser questo?

DISPREZZO. Oh, deh, puh, andate andate, oibb. APPROVAZIONE. St., così, bene, buono, bene, mi piace.

NEGAZIONE. No, non, non già, appunto, Dio mi guardi, guarda, pensate, come?

DI PREGARE. Deh, merce, non più. DI GRIDARE. Eja, olà, piano, oh oh.

DI DARE IN SULLA VOCE. Zi, zitto, sta, piano, cheto.

#### CAP. XLIX:

#### Della congiunzione.

Di varie sorte, e molte sono le congiunzioni, le quali si adoperano e nel principio, e per entro il perodo. Le principali sono le segurati. Corticel li, Gram. 8

DI CAGIONE. Perche, imperciocche, concrossiache, acciocche affine, a cagione, per, poscia che. SOSPENSIVE, Se , purche , st veramente che, ogni

volta che, ancorche, dato che, con questo però, se mai. NEGATIVE. No., non, non già, anzi, niuno, ne.

ECCETTUATIVE. Fueri, in fuori, fuorche, in poi , se non , eccetto ; eccelhate.

BICHIARATWE. Giot , ben sai , ben sapete.

COPULATIVE. E. ancora, anche, similmente. egiandio , altrest. AGGIUNTIVE. In olire, oltreche, oltraceiò, ap-

presso, ancora, altrest, di più. DISCHUNTIVE. O, opvero, se, nes

AVVERSATIVE. Pure, nondimeno, non per tanto. benchè, ancorchè, comechè, quantunque, perchè, se non , pet questo.

ELETTIVE. Anzi, innanzi, prima, piuttosto, meglio , più che , più volentieri , anzi che no.

DIMINUTIVE. Pure, almeno, solamente, solo, non che, tanto, non meno.

CONCHIUSIVE. Dunque, adunque; pertanto, perciò, per la qual cosa, onde, laonde, tanto che, in somma. Talora si può dubitare, se una particella sia avverbio, pronome, preposizione, o congiunzione, e ciò da questa esempi si mostrera. Boce. g. 6. n. 9. Cominciarono a dire, che quello, ch'egli aveva risporto, non veniva a dir hulla. Quivi il primo che è congiunzione, perchè unisce , e il secondo è pronome relativo. Boec g. 2. n. 5. Iddio ini ha fatta tanta grazia, che io anzi la mia morte ho veduto alcuno de mier fratelli. Quivi anzi è preposizione, perchè ha caso. Bocc. g. 6. princ. Attempaletta era, e anzi superba che no. Quivi anzi è avverbio , perchè modifica il verbo. Bocc. g. 3. n. 1. Io era ben così, ma non per natura, anzi per una infermità. In questo esempio anzi è congiunzione, perchè precisamente unisce.

Fine del Primo Libro.

# REGOLE

Æ D

# OSSERVAZIONI

DELLA LINGUA TOSCANA.

#### LIBRO SECONDO

DELLA COSTAULIONE TOSCANA.

#### CAP. I.

Idea generale della costruzione toscana.

La costruzione, con Greco vocabolo chiamata sin-

bono avere fra se le parti dell' orazione.

Di due sorte poù essere la costrazione, semplice, e di regolare, la costruzion semplice, o si a regolare, è quella, che segue l'ordine naturale, e le regole della Gramatica, com è questa del Bocc. g. 4. n. 1. 10 ho amato, e omo Guiscardo. La figurata è quella, che si allontana dall'ordine naturale, e dalle comuni regole della Gramadica, e perciò chiamasi aneora irregolare: com è questa dello stesso Bocc. g. 10. n. i. 1. in quellar dimorando, pocc, o nitente potrebbo del suo volto dimostrare. Della figurata costruzione parferemo alla sno luogo ; ora tratteremo della semplice ; e tegolare.

Tre cose voglion considerarsi nella semplice costruzione, cioè l'ordinata colloezzione delle parti; la dipendenza di una parte dall'altra; e la concordanza di una parte coll'altra. Spiegheremo partitamente queste tre cose, e con ciò yerremo a dare l'idea generale della

toscana costruzione.

Ordinata collocazione delle parti dell'orazione.

Le parti dell' orazione nella semplice costruzione si debbono collocare ciascuna nel suo luogo, secondo la loro natura, e le regete della Gramutica. Sopra ciò si notino le seguenti regole-

#### Regola prima.

Nel primo luogo si mete sempre il nominativo, a cui si attribuisce l'azione del Verbo, ed è ordinariamente un nome, un pronome, o un infinito usate in forza di nome, come, Pietro legge, il maestro insegna; io serioo; il dormire giora.

#### Regola seconda.

Quando l'azione del Verbo si attribuisce a più persone, o cose, queste appartengono tutte al nominativo, e si mettono in primo luogo, unite colla lore conginuzione, come Pietro, e Paplo leggono i fiori, e l'erbe languiscono.

#### Regola terza.

Al nominativo parimente appartengono pli addiettivi ader-uti, al sustantiro, di cui è l'azione del Verbo, e perciò si pougono depo di esso, innanzi al Verlo, come, gli acolari morigerati, e ditigenti studiano. E la stesso dece diris di qual unque perposizione incidente, la quale per unezzo del relativo sia unita al nominativo, sonne, Picitro, il quale-voi molto ben consecte, e morto.

#### Regola quarta.

Se il nominativo ha l'articolo, questo si mette sempre avanti, che ivi è la sua natural sede: onde que tramerzi fra 'l nome, e l'articolo, che si leggono si spesso n' l Boccaccio, come: il male anato giovane; nella materiale, e grossa mente, e simili, sono iperlati, e non appartengono alla semplice costruiriose.

#### Regola quinta.

Talvolta fa le parti di nominativo un Verbo col suo caso. Boco. Proem. Umana costa è avere compassione degli affitti: e talora anche una intera preposizione. Boce. g. 5. n. 3. Che tu con noi rimanga per guesta sera 3 nè è caro.

### Regla sesta.

Il nominativo talora si sottintende. Сід рид accadere primiciamente in viriù del verbo, il quale contiene i gronomi primitivi, onde, a dire amo, v vi s'intende il' gronome io, ch'è il'nominativo, e com del resta; bunukè il Bocaccio le più votre esprimi tali proto-mi, per rendere più pieno lo stile. Accade ancora, che il nominativo si debba supplire dal contesto, per non ripetere tante volle un nome.

#### Regola settima:

Dopo il nominativo, si pone il Verbo. Se il Verbo hall'accompagnatura di particella sua propria , quesa gi si mette avanti, perche l'affisso non è della semplice, ma deba figurata cosstruzione. Se ci è avverbio, si desporre iumositatamente dopo il Verbo, d'r-cui spiega gli accidenti,, e le cincostanze, come Pietro ama ardentemente la gioria.

#### Regolà ottaca.

Il gerundio, esendo significazione del Verbo, si mettenella sua clausola al luogo del Verbo, beachè il senso perfetto della sontenza, e aneke il tempa del gerundio è lo stesso-con quello del Verbo principale, si mette avanti al gerundio, ma se è diverso, gli si mette dopo Eccone gli etempi del Bocacacio. g. 8. n. 6. Calandrino, seggendo, che il Prete non lasciava pagare, si diche in sul bere. E g. 3. n. 5: Prese nuoco consiglio; ecominciò in forma della donna, udendolo ella, a rispondere a. te madesimo.

# Regola nona.

Depc il Verbo., e'l suo corredo, si posgono i suoi-essi, chie possono essere uno, o più, secondo la natura dell'azione, come: io amo Pietro: lo-dono un libro o Roolo. Quali casì abbia, o possa avere ciascun. verbo-, ai potta conoscere dalle regole, e appendici, che si da-, ranno intorno alla particolare, e alla comune costruino de' Verbi. Intanto si avverta, chi ciaso del Verbo, some dicommo del neminativo, può avere, più vàci unite-oui copula, o quelche preposizione e incidente, be un Verbo col sino caso, o una preposizione i incidente, o un Verbo col sino caso, o una preposizione ci incidente, o ad caso del Verbo. Gli esempj possono esser questi: Isamo-Pietro, e Paolo, e Giovanni. Tu-curi poce, sià delto con tua pace, il luo nonre. Pietro anno di bera

Della costrusione toscana
il ciccolate. Il maestro procura, che gli scolari sappiano
le buone regole della Gramatica.

#### Regola decima.

Se il caso del Verbo ha segno, questo si mette sempre immediatamente avanti il suo caso. Chi adunque dicesse: di bella, e geniti forma: a grande, e moltocrudel fuoco etc. sarebbono iperbati.

#### Regola undecima.

Quando il caso del Verbo consiste in uno infinito coà suoi casi; se l'infinito ha l'aconsativo, gli si mette avanti, e se ha il nominativo, gli si mette dopo. Bocc. g. g. n. 4. A Siena se ne tornò, per tutto dicendo, se il palafreno, e i panni aver vinto all'Anginiteri. E g. 5. n. g. Seco dispose di non mandare, ma d'andare ella medesima per esso.

#### Regola duodicesima.

In vece dell'infinito fa talvolta il gerundio le parti di caso del Verbo, ma ha forza d'infinito. Bocc. g. 4. m. 4. Al Re Guiglielmo mandò significando ciò, cho fare intendeva. Cioè: mandò a significare:

#### Regola tredicesima.

Il pasticipio presente, come amante ete. comcelle nome può appartener al nominaivo, o al caso del Verbo. Talvolta pare ablativo assoluto, e a forza di gerundio, e si premette alla clausola, col suo caso avanti, o dopo. Bocc. g. 2. n. 8. Avenne, durante la guerra, che la reina infermò gracemente. Più frequentemente si adopera assoluto il participio preterito. Bocc. g. 2. n. 8. Ne prima nella camera entrò, che il battimento del polso ritornò al giovane, e lei paritia, cessò.

#### Regola decimaquarta.

La preposizione va sempre avanti al suo caso, eomevicino h casa. Il relativo sempre si pone dopo l'antece-dente, come Pietro, il quale studia. La conglunzione si dee mettere fira-quelle parti oh'ella unisce: come Pietre, e Paolo: dessandro, bende sia povero, fa limosina. Ma l'interjezione nou, ha lungo fisso, perchè me ha-relazione intrinseca alle altre parti; si suole com-

ITO: intiociò perre al principio della clausola. Bocc. g. 3. n. 9. Oh mangiano i morti? E g. 5. n. 5., Ahi traditori. voi siele morti. E g. 3. n., i .: Qimè, che è quello... che tu di-?

Dipendenza delle parti dell'orazione, l'una dull'altra. Regola prima.

1 nominativo è la base, e il fondamento del discorso, e da lui dipende il Verbo, siccome dal Verbo dipendono eli altri casi. L'addiettivo dipende dal sustantivo, a cui si appoggia, e l'avverbio dal Verbe, di cui spiega; gli accidenti.

## Regola seconda.

Il genitivo dipende da un sustamero espresso, tacho, a equivalente, che lo regga,

# Regola terza.

L'accusativo dipende , o da un Verbo attivo , di nui sia caso paziente, como io amo la virtà; o da un infinito, come: disse, se avere in ciò erreto: o da una preposizione, come: vade verse la chiesa.

#### Regola quarta.

L'ablativo dipende da una preposizione, che lo regga , come : parto da Roma : esco di casar

# Regola quinta ..

Il dativo', e il vocativo non hanno rigorosamente dipendenza dalle altre parti. Il dativo è caso di direzione, ed è comupe a quasi tutti i nomi, e Verbi. Il vocativo non accenna altro che la persona, con cui altri parla-

Concordanze delle parti dell' orazione fra di so.

#### Regola prima.

Oli addicttivi concerdano co' loro sostantivi in genere , numero , e in caso , come uomo virtueso ; sontuosi palagi; Re magnanimo.

Eccezione prima. Per tutto usato con sostantivi femminini, non si rendefemminino, nè si accorda con essi, ma è come avverbio. e ciò è pura proprietà di linguaggio. Quindi si dice, ia Della costruzione toscona sono stato per lutto Roma: ho guardato per lutto la strada: ho cerco per lutto la casa; e simili. Salviati avvertim. vol. 1. lib. 3. partic. 1. Lo stesso succede di salvo, cioè eccettuato. Gio. Vill. 1. 3. c. 5. n. 1. Rendegli la signoria di Lombardia, salvo la Marca Trivigiana. Eccasione seconda.

Ogni cosa, benchè di voce femminina, ha senso neutro, ed equivale allonne de Latini, e perciò si accorda col-l'addiettivo mascolino, come gli altri neutri nella nostra lingua. Bocc. g. 6. n. 5. Veggendo ogni cosa così disorrevole, e così disparato, cominciò a ridere. Talvolta riceve addiettivo femminino. Bocc. Introd. E ogni cosa di fiori, quali nella stagione si polevano acere, piena, e di giunghi giuncata la vegnente brigata trovò.

Eccesione terza.

Meszo in senzo di metà non si accorda col nome femminio, di cui accenna metà. Gio. Vill. lib. 12. cap. 95. Essendo montato in Firense l'ariento della lega di once undeci, e mezzo per libra in libre 12. e soldi 15. a fiorino. Burchiell. 2. p. son. 1. Togli una libbra e mezzo di castrone.

Eccesione quarta.

I sopramomi femminiai dati a maschio si trovano coll addictivo mascolino. Boco. g. 7. n. 4. Gli prieghi mon gioravano alcuna cosa, perché quella bestia. (cioò Tofano) era pur disposto a volere, che tutti gli dretini sapessero la lor vergogna. F. Giord. Pred. pag. 133. La persona, quando è tribolato, e hae molla fatica, si dec, e pensa che Iddio l'abbia in odio.

Quando vi sono più sostantivi singolari uniti, l'addiettivo, o preterito, o patticipio, che loro si aggiune, dec essere plurale. Bocc. g. 10. n. p. Perdicone, e l' padre, o la madre della Lita, ed ella altresì contenti, grandissima feta fecero.

Regola ,terza.

Se i estantivi saranno, l'uno singolare, e l'altro plurale, l'agginnto potrà accordarsi liberamente, e coll'uno, o coll'altre. Bocc. g. 6. nel fin. Essendo Dioneo con gli altri giovani messo a giuocare a tavole. E g. 10 n. 6. Il Re co' suoi compagni timontati a cavallo, al reale ottiero is ne tornarono.

Regola quarta.

Il Verbe personale finito concorda col suo nominativo

espresso, o sottinteso, nel munero, c nella persona. Bosc. 6, 7, 11, 7, 10 it consolerò di così lungo detio. E canz. 6, 4. Che per minor martir la morte beamo. Contuttocio negli Autori del buon secolo si trova spesso il Verbo persousle finito, in numero singolare, accordato col plurale. Bocc. Fiamm. ib. 5. num. 123. Corsesi il caro martie, e couservi le sorrelle, i cari parenti, egli amici. Matt. Vill. 1. 2. c. 82. nel tit. Come fu in Firenz tagliate le teste a più de Guazzalori da Prato. Pier Creso. 1. 3. c. 2. Per ciacuno di questi si corrompe le biade, e fa lor perdere la sirtà naturale.

Il Verbo impersonale, che da Latini si chisma finito, concorda col suo nominativo, o con una preposizione, che ne faccia le veci. Boco. g. 7. n. 5. Viensene dentro, e stassi con meco, e questa non falla mai. E g. 3.

n. 4. Bucinavasi, ch' egli era degli scopatori.

Il Verbo infinito o è retto da un verbo, o da uno accusativo. Bocc. g. 8. n. 10. Essendo Salabartto da lei andato una tera, costei incominciò a cianciare. E g.4-n. 1. Nuna laude da te data gli fu, ch' io lui operarla non vedessi.

Se il nominativo è nome collettivo, gli si da talvolta il Verbo plurale, e non si valuta la parola, ma la siguificazione. Bocc. g. 2. n. 6. Il popolo a furrer corso
alla prigione, e uccise le guardie, lui n'avevan trato
fuori. E n. 60. Come agui Uomo desinato ebbero, tanti
uomini, e tante femmine concorsero nel custello, che
appena vi capenno. Dante Parg. cant. 32. so non lo 'atesi , nè quaggiù si canta L'inno, che quella genta
ellor cantaro. Nov. sut. 83. La sia famiglia suevano
un dì presto un pentolajo per mallevaria, e menandolo
a giudice, Mossre d'atosino era nella sala, e disse;
chi è colui i Uno rispose: Messre, è uno olaro. Andalo a impendere. Gio. Vill. 1. 1. c. 26. Pottee vedercome il comune popolo crano ignoranti del vero IddioRegola quinta.

Quando di due nominativi l'uno è mascolino, l'altro femminao, il preterito, e il participio del Verbo si accorda col mascolino, se si tratta di persone, ma se si tratta di altre cose, si può accordare col femminion. Bocc. 2. n. 6. Convitati le donne, e gli Uomini alle tavole, ancora alla prima vivanda, sopraggiunse colai, quale andato era in Cicilia. Eg. 5. n. to. Essendosi la donna col giovine posti a tavola per cenare, ed ecco Pietro

chiamo all' uscio , che aperto gli fosse. E g. 6. n. 4. Se cost gridato aveste, ella (la gru) avrebbe cost l'altra cescia, e l'altro pi e fuor mandato, come hunno futto queste.

Regola sesta.

Il relativo quale coll'articolo concorda in tutto coll'antecedente; ma seuz' articolo, e dinotante qualità assoluta, o somiglianza concorda con ciò elle gli segue appresso. Bocc. g. 4. n. 48. Quel cuore, il quale la licta fortuna di Girolamo non avea potuto aprire , la misera l'aperse. E g. 8. n. 7. Seco pensando, quali infra piccol termine docan divenire. E g. 6. n. 5. Videsi di tal monela pugato, quali erano state le derrate vendute. Eccesione.

Persona , e altre nome femminino dato a maschio . riceve il relativo mascolino. Boco. g. 8. n. 10. Egli ci è alcuna persona, il quale l'altr' jeri mi servi de' cinquecento, che mi mancavano, ma grossa usura ne vnole. Nov. ant. 92. lo sono acconcio di mostrare a quella bestia, lo quale si mostra st rigoglioso, che io sono nato di quella schiatta, che gitto la schiera de Galli giù della Rocca del Campidoglio.

Regola settima. L'interrogazione, e la risposta concordano in tutto. Nov. ant. 35. Cavaliere, a qual donna se' tu? Ed egli risposa : sono alla Reina del Re di Castello.

#### . . . CA P. II.

### Della costruzion de Verbi attivi.

I usti i verbi agivi hanno dopo di se uno accusativo significante il termine della loro azione, e oltre a questo possono aver altri casi , secondo il carattere , e l' estensione della loro azione, come da' seguenti ordini si vedrà.

#### PRIMO ORDINE DEGLI ATTIVI.

I utti i Verbi perfettamente transitivi, a' quali si da un sol termine di azione con uno accusativo pazicute, sono di quest'ordine: e perciò quasi tutti i Verbi attivi siceome possono essere scuza casi ulteriori all'accusativo, così possono appartenere a quest'ordine; e mohi aucora di quelli, che da' Latini sono riposti fra ncutri, Basteramo adunque pochi esempi, de' tanti, che si potrebbono addurre. Bocc. g. 8. n. 7. Allato alle lor case tutti le lor biade batterano. L' Amet. num. 57. Lui più degno a coltivare i campi, che a mirare gli occhi miei, il reputati. E. g. 4. u. 1. Io ho amato, e amo Guiscardo. Petrar. Trionf. d'amor., c. 2. ma ferma son d'odiarli tutti quanti.

Appendice, prima.

Hanne talvolta i Verbi, in vece dell'accusativo paicute, un Verbo col suo esio, o un infinito col segoo del genitivo, o auche senza. Bocc. g. 4. n. 6. Forre io, che noi prendessimo modo convenevole a servare il mio anore. E g. 8. n. 2. Il prete apposto, quando Benticenga del Mazzo, e la Beleolor manicassero. E Coucl. Le armi similenente la salute diffendono di coloro; che di viver desiderano. E g. 8. n. 3. Fuoi tu murare, che noi verggiam qui lante pietre ?

Appendice seconda.

Innanzi all'accusativo paziente si pone non di rado la particella di, per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 3. n. 8. Io ho di belli giojelli , e di cari. E g. 4. n. 4. Fecs due galce sottili armare, e messivi sti di calenti uomini , con essi sopra la Sardigna n'ando.

Alanni Voshi i angli anlinaviama

Alcuni Verbi, i quali ordinariamente sono assoluti, o costruiti neutralmente, si fanno talora attivi di quest'ordine. Eccone alcuni esempi.

Cenare. Bocc.g., q. n. i. Cenarono un poco di carne salata.

Abitare. Bocc. g. 3. n. 10. Quantunque amore i lieti palagj, e le morbide camere più volentieri, che te po-

vere capanne, abiti.

Correre, Bocc. g. g. n. 1. Assai m'aggrada d'esser eolci, che corra il primo aringo.

Crescere. Gio. Vill. lib. 1. cap. 48. E crebbono assai la Città di Pisa.

Servire, Bocc. g. 5. n. 2. Quivi serviva carti pescatori Cristiani.

Consentire, acconsentire, contraddire, contrastare.
Bocc. g. 2. u. 8. Prima sofferrebbe di essere squartato,
che tai cosa contro l'onor del suo signore, nè in se,
nè in altrui consentisse. E. g. 4. u. 8. Egli acconsenti
di dopero i andare a star uno anno. G. 5. n. 1. Uccidendo chiunque ciò contrastar presumesse. Passav. f.
94. Possono poi udire le confessioni, senz'altra licenza
de preti parrocchiali, esiandio è essi il contraddicessono.
Sapere. Bocc. n. 4. Egli nol ssaprà persona mai.
Si tuva passivo. Passav, f. 253. Sono alcuni alti, j.

Della costruzione toscana

che vogliono sapere per esser saputi, cioè per essere cognosciuti,

Sapere uno vale sapere che sia di lui. Bocc. g. 5. n. 3. Poiche cost e che Pietro tu non sai , tu dimorerai qui mece infino a tanto che fatto mi verrà di poterne sicuramente mandare a Roma.

Sapere a mente vale aver nella memoria. Bocc. g. 7. n. 16. St fu uno, il quale pareva, che tutti i mici

peccati sapesse a mente.

Sapere per la senno a mente vale avere intera notizia. Gall. sist. f. 27. Ci sono molti, che sanno per la senno a mente tutta la Poetica, e sono poi infelici nel comporre quattro versi.

Soddisfare. Bocc. g. 1. n. 3. Pensie, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutte e tre soddifare.

Supplire. Bocc. g. 10. n. g. Acciocche io possa quel difetto supplire, che ora, per la vostra fretta, mi convien commettere.

Appendice quarta.

Ci sono de' Verbi di quest' ordine, de' quali fanno i Toscani uno uso diverso da quello, che se ne fa vol-

garmente. Eccone alcuni esempi.

Domandare presso a' Toscani non val solamente chiedere, ma anche interrogare, o richiedere di alcuna persona, ed è di quest'ordine. Bocc. g. 2. n. 3. Alessandro domandò l'oste là dove esso potesse dormire. E g. 1. n. 1. Se ne andarono ad una Religione di Frati, e domandarono alcuno santo, e savio uomo.

Ricordare si usa per nominare. Bocc. g. 8. n. q. Perchè

ricordavate voi Dio , o' Santi.

Crescere si adopera per allevare. Bocc. g. 2. n. 8. Comefigliuola cresciuta m' avete.

Rubare si usa per ispogliare. Bocc. g. 5. n. 4. Molto ben sapeva la cui casa stata fosse quella, che Guidotto

avea rubata.

Fuggire si usa per trafugare. Gio. Vill. lib. 12. cap. 19. Chi avea cose rare, o mercansie, le fuggia in chiese. e in luoghi di Religiosi sicuri.

Sentire si usa per conoscere. Boce. g. 5. p. 2. La mandò a sentire quello, che di Martuccio trovar potesse. Petrar. canz. 41. Quel, che tu vali, e puoi, Credo. che'l senta ogni gentil persona. . .

Sostenere si usa per comportare. Bocc. g. 1. n. t. Onesti Lambardi cani non ci vogliono più sostenere.

152

E in significate di permettere. Boce. g. 2. n. 6. Vollele fare la debita riverenza, ma ella nol sostenue. E più singolarmente per arrestre un rec in corte, sunta incarcerorlo. Nov. ant. 3. Fere sostenue lo Cavaliere; cioè nella corte del Re Alessandro.

Usure in quest' ordine si adopra per frequentare. Bocc.

g. 3. n. 4. Usava molte la Chiesa.

Valere si usa per meritare. Bocc. g. 1. n. 10. Ch'io ami questo non dee esser maraviglia ad alcun savio, e

specialmente voi , perciocche voi il valete.

Tenere si usa per pigliare, ma solo nel presente delpresentivo, uel singulare del quale si dice te in vece di tieni. Bocc. g. 7. a. 2. Te questo lume buon uomo, e guala, s'egli è netto a tuo modo: g.B.n.1. Madonna, tente questi danari, e daretegli a vostro marito.

Lasciate stare fa figura quasi di un sol Verbo, e vale il Latino praeterire. Petrar. son. 210. Perchè morte

fura Prima i migliori, e lascia stare i rei-

Togliere, e torre per prendere è molto samigliare ai Toscani. Boco, g. B. n. z. Togli quel mortajo, e risportalo alla Belcolore. E g. 6. n. z. Il famigliare forse, selegnato, tolse un gran fiasco. E g. 10. n. 10. Voi sopete quello, che voi mi prometteste, cio è di essere contenti, e di onorar come donna, qualunque quello fosse, chi io togliessi.

Togliere, o torre via per levare. Bocc. g. 9. nov. 1: Così questa seccagine torio via. E g. 10. n. 8. Tolga via Iddio, ch'io nai colci, la quale egli, siccome a più degno, ha a te donata, ch'io da te la riceva per mia.

Toccare per commuovere. Bocc. g. 3. n. 8. Questo ragionamento con gian piacere toccò l'animo dello abate.

Morire si usa ne' preteriti per uccidere. Bocc. g. g. n. 5. Disse Bruno pianamente: vedestila? Rispose Calandrino: oimè sì; ella m'ha morio.

# Secondo Ordine degli Auivi.

I Verbi di quesi'ordine, oltre l'accusativo paziente, ammettono un genitivo esprimente la materia, o quasi materia dell'azione del Verbo. Bocc. g. 6, n. 10. Vradino carboni in un canto della camera, di quelli la castetta empierono. E g. 10. n. 6. Per premiare il Covoliere dell'orone ricevuto da lui. E g. 1. n. 2. Ch'is faccia quello, di che tu m'hai cotanto pregato. E g.

Della postrucione toscana 2. nov. 8. Minacciogli forte di battergli. Matt. Vill. lib.

2. cap. 37. Avoisarono M. Loderico del futto. Petr. son. 9. Le rive, e i colli di fioretti adorna. E son. 169.

Ne di ciò lei , ma ventura incolpo.

Appendice prima. Menare smanie, menare orgoglio, modi Toscani, oppartegono a quest' ordine. Bocc. g. 8. n. 2. Ne 'nvaghl sì forte, ch'egli ne menava smanie. Carlo Dati Prose Fiorent. p. 1. vol. 4. oraz. g. Desiderabile è la nobiltà, ancorche di lei sola alcun non debba menare orgoglio.

Appendice seconda. Anche in quest' ordine ci sono Verbi di particolare

osservazione. Eccone alcuni.

Servire significa prestare, o dare: Bocc. n. 3. Il Giudeo liberamente d'ogni quantità, che il Saladino il richiese, il scrol.

Diservire si usa per muocere. Bocc. g. g. n. 1. Si dec eredere, che essi ne vogliano fare qualche strazio, siccome di colui, che forse già d'alcuna cosa gli discrol.

Fornire si usa per proceedere. Nov. ant. 82. E poi fornirmi di certe cose, delle quali io fo mestiere. E così rifornire. Passav. pag. 205. Accendeva le lampane, e rifornivale d' olio.

Adagiare vale somministrare altrui le sue comodità. Bocc. g. 2. n. 6. Gli ebbe di tutto ciò, che bisognò

loro, e di piacere era, fatti adagiare.

Gravare si usa per affaticare. Bocc. g. 3. n. o. Non volle più la gentildonna gravare di tal servigio.

Sperare si usa per aspettare. Bocc. g. 5. n. 3. Del quale non sapeva, che si dovesse sperare altro, che male. " Rimprocciare vale biasimare con ischerno. Gio. Vill.

lib. 9. cap. 321. Fecionsene beffe, rimprocciando i Fiorentini di lor viltade.

Ripigliare vale riprendere. Bocc. g. 3. n. 3. A voi sta bene di così fatte cose, non che gli amici, ma gli

strani ripigliare.

Pagare si usa per gastigare. Bocc. g. 7. n. 8. Guarda, che per la vita tua da quinci innanzi simili novelle noi non sentiamo più, che per certo, se più nulla ce ne viene agli orecchi, noi ti pagheremo di questa, c di quella.

#### Torso Ordine degli Attivi.

J. Verbi di quest' ordine, dopo l' accusativo perente, ammetiono un daivivo, chi espirma il termine, il quale riceva il rasione del Verbo. Bocc. g. 2, n. 5. Porsessioni, e case ci ha date. E. g. 1. n. 1. Io ti prometto di premetto per te. E. g. 3. n. 3. Mi chiese mere per Dic. E. g. 4. n. 10 Io non la vende loro, ma essi per questa notte pessata me l'aeranno inholata. E. g. 3. n. 7, princ. Ad Emilia commise il ragionare. E. g. 5. n. 6, Mogliema nol mi crederb. E. g. 2. n. 2. Sepsa troppo indugio gli apparecchio buono albergo.

Appendice prima.

Appenduce prima.

Gi sono gl'infrascriti Verbi di particolare osservazione.

Attenere vale osservar la promessa. Bocc. g. 8. n. 2.

Tutti siele così gran prometitori, e poscia non attenete altrui nulla.

Disdire val proibire. Bocc. Nial. Fiesol. st. 27. E se non che paura mel disdice Di Diana, l'acrei per forza presa.

Apporte si usa per incolpare a torto. Boco e 7, n. S. Il marito poteva per altra cagione essere cruciuto con lei, e ora apporte questo per iscusa di se.

Aprire si usa per manifestare. Bocc. n. 3. Dispose d'aprireli il suo hisogno.

Recare si adopera per riferire. Bocc. g. 3. n. g. Ne

guari dopo queste novelle gli recarono i dipintori, ch'egli era per ricevuto.

Apprestare vale apparecchiare. Bocc. g. 2. n. 2. La

donna gli fece apprestar panni stati del marito di lei.

Annoverare val numerare Bocc g. S. n. 1. E di presente gli annoverò i danari.

Servire si usa per restituire. Bocc. g. 9 n.4. Perché, non mi vo'tu migliorare qui tre soldi i Non credi tu, ch'io te gli possa ancor servire?

Appartengono a quest'ordine molti modi di dire eleganti, e propri della lingua Toscana. Eccone alquant.

Contendere ima cosa vale impedirue il conseguimento, Gio, Vill. lib. 8 cap. 40. Contesono loro il posso. Petr. canz. 5. The vedrai Italia, c l'onorata riva, Canson, ch' agli occhi mici cela, e contende Non mar; non poggio, o fume, Ma solo Amor.

Far vedere vale dare ad intendere. Bocc. g. 7. n. q. Fattigli chiamare amenduni, fece lor vedere, che la

bocca puties loro.

Tenere uscio, porta, entrata, e simili, si adopera per vietar l'ingresso, come in questi esempi. Bocc. g. 7.
5. E quale uscio ti fu mai in cass tra tenutol Franc. Sacc. nov. a. Comandò a tutti gli altrì, che quando Ser Maszeo volesse eenire a lui, giammai porta non gli fosse tenuta. Bati Parg. cast. g. lez. 1. Lo malo amore delle cose mondane, che ci tiene la 'ntrata della penilenza.

Tener favella vale restar di parlare ad alcuno per isdegno. Bocc. g. 8. n. 2. La Belcolore venne in iscrezio col Sere, e tennegli favella infino a vendemmia.

Tener credensa vale tener segreto. Bocc. g. 3. n. 1. Se io credessi, che tu mi tenessi credensa, io ti direi

un pensiero, che io ho avuto più volte.

Cogliere, o porre cagione vale accusare, incolpare. Nov. ant. 72. Il Soldano avendo mestiere di moneta, fu consigliato, che cogliesse cagione a un ricco Giudeo, e poi gli togliesse il mobile suo. Gio. Vill. lib. 10. cap. 151., o 153. Puosegli cagione, ch' egli ordinava congiura.

Torre il capo, o la festa a uno vale infastidirlo. Firenz. Lucid. att. 2. sc. 1. Deh di grazia non mi torre la festa. E ivi att. 4. sc. 6. Che casa, o non casa, che ci avete oramai tolto il capo?

Rendere la grazia vale perdonarc. Bocc. g. 2. n. 3. Tanto col Re adoperarono, ch'egli le rende la grazia sua.

#### Quarto Ordine degli Attivi.

Verbi di quest'ordine, oltre all'accusativo paziente, ne ammettono nu altro, che esprima alcune qualità del suggetto dell'azione del Verbo. Eccone alquanti.

Giudicare. Bocc. Introd. I quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate, od Esculapio avrieno giudicati sa-

nissimi.

Riputare. Bocc. n. ult. Savissimo riputatore Gualtieri. Credere. Bocc. g. 3. n. 7. Noi piagnemmo colui,

che noi credevamo Tedaldo.

Conoscere. Bocc. Introd. La Reina, la quale lui, e sessevole Uomo, e sollazzevole conoscea.

Chiamare. Bocc. u. 1. Non Cappello , ma Ciappelletto il chiamavano.

139

Nominare. Bocc. n. 2. Giannotto il levò dal sagro fonte, e nominollo Giovanni.

Pronunciare, e dichiarare. Matt. Vill. lib. 6 cap. 60. Lo pronunciarono, e dichiararono Gonfalonicre di Santa Chiesa.

Costituire. Bocc. Introd. Costituisco Parmeno, famigliar di Dioneo, mio siniscalco.

Eleggere. Bocc. g. 1. ad una voce lei prima (Reina) del primo giorno elessero.

Rendere. Bocc. g. 5. n. 1. Surgendo l'aurora, ed alquanto rendendo il cielo più chiaro.

Appendice prima.

Sonci gl'infrascritti Verbi di particolare osservazione. Sentire si usa per credere. Bocc. g. 1. n. q. Non ti sento di si grosso ingegno, che etc. Si sottintende l'accusativo uomo.

Trovare si usa per sentire. Bocc. g. 4. n. 8. Toccandolo il trovò, come ghiaccio, freddo.

Tenere per giudicare. Bocc. g. 2. u. b. Currado avendo costui udito, si maraviglio, e di grand'animo il tenne.

Supplisci uomo,

Fare per dar taccia Bocc. n. 6. Dunque hai tu fatto lui bevitore, e vago de vini solenni. E anche per riputore, giudicare. Dante Infer. cant. 10. Suo cimitero da quista parte hanno Con Epicuro tutti i suoi seguaci, Che I quima col corpo morta fanno.

Appendice seconda.

Eleggere presso Giovani, Villani lib. 1. cap. 27. si trova col dativo: Per lo comune bene della Repubblica eles-

sero a Re, e loro signore Numa Pompilio.

Lasciare, instituire e sostituire erede, forme di parlare legali, appartengono a quesi votine; con quest'avvertenza, che erede, henche si tratti di formina, si fo mascolino. Bocc. g. 5. n. 9. Fece testamento, ed essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo gità grandicello, e appresso questo, avendo motto amata Monna Giovanna, tei (se venisse, che il figliuolo senza erede legitimo morisse) suo crede sostituì.

### Quinto Ordine degli Attivi.

Verbi di quest' ordine, dopo l'accusativo paziente, ne ammettono un altro con le preposizioni ad, o in, Corticelli Gram.

**30** elie accentino movimento ad alcun termine, o fine. Bocc. g. 3. ir. 8. Amore mi costrigue a così fare. E così sforsare, eccitare, elevare etc. Bocc. g. 6. n. 2. Fece un mugnifico convito, al quale invitò una parte de più onorevol cittadini. E g. 5. n. 3. Gittò la sua lancid nel fieno: E g. 2, n. 5. Fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira.

Appendice prima.

I Verbi di quest'ordine di particolare osservazione sono i seguenti.

Convitare vale chiamare a convito. Bocc. g. 2. n. 6. Essendo la festa grande, e convitati le donne, e gli

nomini alle tavole ancora alla prima vivanda. Condurre si usa per indurre. Bocc. g. 2. n. 6. Con

la maggior fatica del mondo a prendergli, ed a mangiare la condusse.

Scorgere si adopera per guidare. Petrar. canz. 49. Scorgeni a miglior guado , E prendi in grado i cangiati desiri.

Raccomandare, si usa per legare. Bocc. Amet. f. 7. Rivolta a' cani, quelli cogli usati legami attaccati alla

presente quercia raccomando.

Accomandare vale lo stesso. Bocc. g. 4. n. 5. Accomandato bene l'un de' capi della fune a un forte bronco, per quella si calò nella grotta.

Recare si usa per indurre. Bocc. g. 2. n. g. Io mi crederei in brieve spazio di tempo recarlo a quello. che io ho già dell'altre recato.

Appendice seconda.

Appartengono parimente a quest'ordine i seguenti modi di dire.

Mettere una cosa in non cale, in non calere, o a non calere, vale non curarsene, non farne conto. Petr. canz. 48, Per una donna ho messo Egualmente in non cale ogni pensiero. Tes Brun. 1. 3. c. 34. Vostre ricchezze faceano a voi molte cose mettere in non calere. Gio, Vill. lib. 8. cap. b3. E se alcuna cosa ne sentì, per suo gran cuore il mise a non calere.

Rimettere in arbitrio. Bocc. n. 7. Nel suo arbitrio

rimise l'andare', e lo stare.

Sposare a moglie. Gio. Vill. lib. 8, cap, 57. Lascid la chericheria, e sposò la Contessa Margherita a moglie. Avere a capitale vale stimare una persona o cosa . benche soglia usarsi passivamente. Passav. pag. 223. Seguita che la sua dottrina ila ispregiata, e non avuta a capitole. F. Giord. pag. 61. Avegnuché sia grande, ed abbia molti destrieri, e sergenti, e non sia in grasia di Papa, non v'è avuto a capitale.

# Sesto Ordine degli Attivi.

I Verbi di quest'ordine, dopo l'accusativo paziente, ammettono uno ablativo, che accenni prezzo, istromento, modo, e simili, o senza preposizione, o colle preposizioni per, con, in, a, di. Eccone alquanti.

Vendere, e pagare, apprezzare, stimmer, e simili ricevouo nell'uso il prezzo in ablativo senza preposizione, e il dice: io ho stimato, pagato, venduto un cavallo venti scudi.

Cercare. Passay. f. 213. Gli uomini la vanno cer-

cando per vie distorte.

Conferire. Passav. f. 231. N andb in Gerusalem a S. Pietro, e a S. Jacopo a ragionare, e conferire con loro, tutto ciò, che gli era intervenuto.

Ricompensare Passav. f. 69. Ricompensi le delisie passate, culle quali offese Iddio, coll'asprezsa dell'au-

stera vita.

Percuotere. Bocc. g. 2. n. 5. Presa una gran pietra con troppo maggior colpi, che prima, fieramente cominciò a percuotere la porta.

Rompere per infrangere con percosse. Boco. g. 7. n. 7.
Credendo esso, ch' io fossi te, m' ha con un bastone
tutto rotto.

tutto rotto

Avanzare, Bocc g. 5. n. 7. Pietro , che giovane era, e la fanciulla similmente, dvanzavano nello andare la matre di lei.

Ricreare Bocc. g. 8. n. 2. Con molte buone, e sante parolozze la Domenica a pie dell'olmo ricreava i suoi

popolari.

Comperare, e vendere. Bocc. n. 2. Le divine cose a danari e vendevano, e comperavano. E, 8 n., 7 Non per vendere poi la sua scienza 1 minuto, come molti fanno. E, g. 6 n. 10. Schiacciava noci, e vendeva i gusti a rilagilo. Sen. de' hen. 1 Varch. lib. 6. cap. 3. Non desiderò egli di vendere a molti, ma di vender carb, c di comperare e buon mercato.

Appendice prima.

Ci sono i segnenti Verbi di particolare osservazione.

Bella costruzione toscana.

Ordinare si usa per restar d'accordo. Bocc. g. 3. u. 6. Con sin ordino quello, che a fure, o a dire uvesse

Prondere si usa per fore intiamorare. Bocc. g. 8, n. 10. Con la piacevolezza sua avea si la sua donna presa, ch'ella non trovava luogo.

Tornare per riporre. Bocc. g. 3. n. 8. Tucitamente il tornarono nell'agelio.

Racconciure per rappacificare. Gio. Vill. Iib. 8. cap. So. Lo Re parlamento con lui con belle parole, per racconciarlo con Messer Carlo di Valos.

Appendice seconda.

A quest' ordine appartengono i modi di dire, che se-

Buttre, e ferire ricevono il caso dell'arme colla prepositione di, per proprietà di linguaggio, Gio-Vill, lib. 1. cap. 9. Altora un Barone del Re to batteo forte d'un Lastone. Passav. I. 39. Il coltello, di che io la feri.co., tutto è fuoco.

Morre nel participio, per ammazzare, riceve il caso colla preposizione di. Petrar. Canz. 20. Che questo è'l colpo, di che Amor m'ha morto.

Porre pena in una cosa, modo franzese, vale impieparvi cura, e satica. Boos g. 8. n. 7. Seco deliberò del tutto di porre ogni pena, ed ogni sollecitudine in piacere a costei.

### Settimo ordine degli Attivi.

I Verbi di quest' ordine, dopo l'accussivo paziente, ammettono uno ablativo diuotante separatione, colla pre-posizione da, o altra particella equivalente. Bocco g. 10. u. 4. Omai da ogni promessa fattami io v'assolvo. E g. 4. prine. Cacciata aveva il Sole del Cielo già ogni stella. E g. 2. u. 9. til. Cuarisce il Re di Francia d'una fistola. E g. 2. u. 9. Colà la riportò, onde levata l'aveva. Peirar. Cauz. 29. Poggi, e onde passando, e l'onorate Cose cercando, il più bel fior ne colse.

Ci sono i segucui Verbi di particolare osservazione. Accattare usato assoluto val mendicare; ma col caso alteriore: da quest' ordine usato attivo vale preudere in prestanza. Doce ge S. u, 2. nel tit: Accattato da lei un mortajo, il rimantia. Lesor. Brun. lib. 2. cap. 46. Provano I tavi, sebe a Lura accutta dal Sole lo risplendente lume. Riconoscere una cosa da uno vale confessare d'aver a nicevita per sua grazio, ch' è l'acceptum referre de lamini. Dente Parad cant 31. Dal tuo podere, e dalla tua bontate Riconosce la grazia, e la virtule.

Mutare si usa per toglier via alcuna cosa da un luoga. Bocc. g. 8. n. 6. Vogliangli noi imbolare stanotte quel porco i Disse Buffalmacco: O come potremino noi? Disse Bruno: il come ho so ben veduto, se egli nol muta di là, ove egli era testè.

Partire si usa per allontanare. Boce, g. 3. n. 9: Egil

avea l'anello caro, ne mai da se il partiva.

Divellere vale lo stesso che in Latino. Boca, g. 7: n. g. Lui per un picciolo luci gnoletto preso della sua barba, a ridendo, st forta il tirò, che tutto del mento glielò divelse.

Sceverare val separare Albertan tratt. 1. cap. 49. Eu cominciamento della superbia dell'uomo fa sceverara l'uomo da Dio.

Distornare vale svolgere, distorre Liv. M. Poi ci travagliate di spiventar la plebe, e di distornarla dalla ntendimento della novella legge.

lallo ntendimento della novella legge.
Ritrarre vale lo stesso. Petrar Canz. 43. Da millè

atti inonesti l'hô ritratto.

Prosciogliere vale assolvere, Passav, f. 61. Non ogni
Prete puote prosciogliere da ogni peccato.

Appendice seconda.

A quest Ordine appartengono i modi di dire, che se-

Levare dal sagro fonts vale tenere a Battes mo. Bocc., n. 2. Giannotto il levo dal sacro fonte, e nominollo Giovanni.

Accattar parola vale impetrare, Nov.ant. 57: Pregandolo, per amore, che accattasse; parola dal Re, che un solo

tarneamento si facesse con sua licenza.

Toglier di vita, di terra, o del mondo vale ammazare. Bocc. Istrod. Oltre a centomilia creature umane si crede per certo estere stati di vita tolti. E 3:5 n. 7; Acciocchè una medesimi ora toglisse di terra i ducamanti, ed il lor figliado. E nel Lamber. num. 7; Mecoimmaginai di costringerla a tormi del Mondo.

#### CAP. UI.

#### De' Verbi assoluti.

Verbi assolati si chiamano quelli, che non hanno caso alcuno dopo di se,, e tali sono d'ordinario gl'intratistiri , a molti ancora dei transitivi imperfetti. Anzi talvolta anche i Verbi transitivi perfetti si adoperano a guisa di assoluti, e si dice: io amo, io leggo etc., senza esprimere. alcun caso. Ora di que Verbi; che si adoperano assoluti, addurremo quelli solamente, che sono degni di particolare osservazione.

Rompere assolutamente vale far paufragio. Dante conviv. f. 205. O miseri, e vili, che colle vele alte correte a questo porto, e laddove dovreste riposare, per lo impeto del vento rompete, e perdete voi medesimi.

Quando il discorso non è di naifragio, e si vuol usaro la simiglianza del naufragio, si dice rompere in mare, Passav. È 1. Parla il Santo Dottore della penitenza, per simiglianza di coloro, che rompono in mare.

Arrossare per divenir rosso. Bocc. g. 1, n. 10. Con alcuna paroletta leggiadra fare altru arrossare.

Sedere si usa per regnare, dominare, presedere, quando si parla di Papi, o di Vescovi. Bocc. Vit. Dant. f. 234. Con volontà, e mandato di Clemente Papa Quinta, il quale allora sedea, fu eletto in Re de Romani.

Parere si usa per apparire. Vit. Crist. Ora si parrauno i tuo' malefici, via si parra la sapienza tua.

Sentire avanti vale peuetrar molto colla cognizione, Bocc. n. 3. Tu se' savissimo, e nelle cose d'Iddio senti molto avanti.

Trapassare si usa per morire, ed è voce di origine Franzese. Bocc. g. 2. n. 7. Il quale non istette guari, che trapassò.

Trarre parlando di cavalli, muli etc. vale tirar calci, Nov. ant. 91. Il mulo trasse, e diegli un calcio nel capo tale, che l'uccise.

Trasandare si usa per eocedere i termini del convepevole. Bocc. g. 5- n. 1. Quantunque in alcune cose, siccome i giovani auanati molto spesso fanno, trasandasse, nondimeno Aristippo paisgintenente il sosteneva. Si usa anche in attiva significazione, coll'accusativo, per trascurare. Dayaur. Tac. Ann. lib. 2- Avea trasandato l'escriatale. Adombrare, o aombrare, o ombrare, concepir sospetto, e sparento, dicesi più comunemente delle besite. Boco-go, n. o. Pebbe ur mulo, il quale adombratie. Boco-go, n. o. Pebbe ur mulo, il quale adombra Franco Sacch, n. 4. Sofflando come un cavallo, quando aombra, Dant, Inf. cant. 2. Come falso veder bestia, quand ombra.

Incespicare, o incespare, avviluppare i piceli in cepugli, o in altre cose simili, che impediscono l'audare inciangore. Passav. pag. 257. Se gli veriisse messo il piè manco innanai al ritto, o az incespicasse; o cadesse, non deè andare più oltre. Petr. son. 191. Come

animal, che spesso adombre, e' uccspe.

Intristire vale o divenir cativo, che i Latini direbbono depravari, o non venire immani, non crescere, che il Latino direbte tabescere. Tasa, Aninita atto 2, sc. 2. Il mondo invecchia, e invecchiando intristisce, Cresco. bib. 2, cap. il, Anoroa innestata la detta pianta nell'olmo, segondo che dice Palladio, s'appiglia, ma molto intristirce.

Incignere vale divenir gravida. Luc. Panz, presso il Vocab. Quando venne a marito avea forse quattordici anni, e mai non incinse, se non questa valta sola.

Trasognare val farueticare; essere coue fuori di se. Franc. Sac. nov. 206. Andossene al mulino tutto tritasognando, sens'aver mangiato delle uova. Quindi trasognato, cioè sunido. Bocc. g. 7. n. 8. Arriguecio stava come trasognato, e odeva pur dire.

Volger per correre di tempo. Petrar. son. 48. Or volge Signor mio., l'undecim' anno, Ch' i fui sommesso al

dispietato giogo.

Usare per bazzicare. Bocc. g. 8, n. 10. Vennesene dovc.

usuvano gli altri mercatanti.

Trarre presso à Toscani si usa per accorrere, e con-correre. Franc. Succh. n. 184, tit. Uno Piovano giucando a seacchi, vincendo il compagno, suonu a martello, per mostrare a chi trae, come ha dato seaccomatto, e quando gli arde la casa, niuno vi trae.

Muovere si usa per andare. Petrar. canz. 5. Or muovi,

non smarrir l'altre compagne.

Verzicare, val mostrare la prima apparenza del verde, e dicesi delle piante, e simili. Cresc. l. 2. cap. 9. Comincerù ad atterrare il nutrimento per gli porci dello parti fesse, e da capo verzicare, e fur fruito. Verbi neutri passivi , usati da' Toscani como assoluti.

A flogare per aflogarsi. Boco. g. 2. n. 4. A quella che far veggiamo a coloro, che per aflogar sono, quando prendono alcuna cosa.

Affondare per andar a fondo. Gio. Vill. lib. 1. cap. 61.

E più galee delle sue affondarono in maree con le genti.

Aggitacciare per divenir freddo. Bocce, g. 8. p. 7. Egli
n'ha tutta notte tenuto in bistento, e te ha fatto agghiacciare.

Aggravare per peggiorare della malattia. Gio Vill. lib. 4. cap. 18. E la portato non migliorava, ma quasi più forte aggravava.

Ammalare per ammalarsi. Gio. Vill. lib. 5, cap. 13. Avvenue che'l detto Patriarca ammalò a morte.

Ammutolire, che gli Antichi dicevano ammutolare, per tacere, Mor. S. Greg. lib. 4. Prol. Videli per rispetto delle sue percussioni ammutolire.

Annegare per annegarsi. Gio. Vill, lib. 1. cap. 25. Il

qual Tiberio annegò nel fiume d' Albula.

Annighittire divenir lento, pigro, negligente, infingardo. Passav. pag. 47. Esercitanto, e non lo lasciano aunighittire, ed essere ozioso.

Impoverire per divenir povero. Bocc. g. 2. n. 3. Tre giovani male il loro avere spendono, impoveriscono. Infermare per ammalassi. Bocc. g. 2. n. 8. La Reina

di Francia infermò gravemente.

Ingravidare per divenir gravida. Bocc. n. ult. La donna da capo ingravido.

Prosperare per aver prosperità. Bocc. n. 2. La quale

egli potea vedere, siccome santa, e buona, sempro prosperare, ed aumentarsi. Soigottire per ricever timore Bocc. g. 6. n.7. La donna, sensa sbigottir punto, con vace assai piacevole rispose.

## CAP. IV.

### Della costruzione de' Verbi Neutri.

Nerbi neutri convengono in ciò cogli attivi, cho non significano passione alcuna, anzi accennano azione z ma sono in ciò differenti, che non significano, come gli attivi, azione perfettamente transitiva, nac intransitiva, o transitiva imperfetta.

#### PRIMO ORDINE DE' NEUTRI.

I Verbi di quesi ordine ricevono due nominativi, uno avanti espressamente il suggetto della azione, l'altro dopo, che accenni l'essere, il nome, o alcuna qualità del soggetto medesimo. Eccone alquanti,

Essere. Bocc. g. 3. n. 8. Io sono uomo, come gli altri, e come voi vedete, io non sono ancor vecchio: Parere. Bocc. g. 2. n. 2. S'abbatte in alcuni, i quali

mercatanti parevano.

Comparire. Bocc, g. 8. n. o. Acciocche voi per la prima volta compariate orrevole dinanzi alla brigata.

Nascere. Bocc. g. 4. n. 1. Tutti nascemmo, e nasciamo iguali.

Rimanere. Boce. n. 2. Dove cost non fosse, io mi rimarro Giudeo, com io ni sono.

Diventare. Bocc. Proem. O consolazione sopravviene,

o diventa la noja minore.
Ritornare. Bocc. n. 2. S' egli fosse Cristiano fatto,

senza fallo Gindeo si ritornerebbe.

Vivere, Bocc g. 8. n. q. Parendoli che costoro meno, che alcuni altri, del Mondo curassero, e più licti vivessnoo.

Appendice prima.

Essere si trova coll'accussivo dopo, Bocc, g. 7. 1. 7. La donna domandò, se Anichin fosse al giardino venuto. Egano disse: così mon fosse egli, perciachè credendo esso, ch'io fossi te, m'ha con un bastone tutto rotto.

Si trova parimente la terza persona singulare prescute dell'Indicativo di essere accordata col plurale. Bocc. § A & n. a. E non è ancora quindici dì, che mi costi da Lotto rigatitere delle lire ben sette. E n. g. Poche volte è mai , ch' gi mil levi la notte.

Appendice seconda.

I Verbi di particolare osservazione sono i seguenti.

Stare si usa per essere Bocc. n, 2. Io rigido, e duro stava a' tuoi conforti.

Tornare si usa per essere venuto di nuovo ciò, che altri era innanzi. Bocc. g. 7. n. 5. Ravvediti oggimai; a torna uomo, come tu esser solevi.

Venire si usa per divenire. Bocc. Ninf, Fiesol. E crescendo Prunco venne st bello Della persona, che se

# Secondo Ordine de' Neutri.

Verli di quest'ordine banno dopo di se un genitivo esprimente materia, o fine, ovvero infinito col segno del genitivo, o ancora senza segno alcuno. Albertan. cap. 12. Quegli abbisogna di poco, che poco desidera. Bocc. g. 10. n. 9. Furono de si presuntuosi, che urdirono di dire , se averlo veduto morto. E g. 1. n. 2. Credendomi aver costui convertito.

Appendice prima. Ha quest'ordine molti verbi di particolare osservazione.

Ecco i più notabili. Porre si usa per deliberare. Franc. Saech. Op. div.

pag. 123. Fra loro hanno posto d'uccidérmi.

Tenere si usa per aver qualità. Boc. g. 7. n. 1. Tenendo egli del semplice, era molto spesso fatto capitano de Laudesi. Dante Inf. cant. 15. Ma quello ingrato popolo maligno, Che discese di Fiesole ab antico , E tiene ancor del monte , e del macigno , Ti si farà, per tuo heu far, nemico.

Infignersi per dissimulare, Bocc. g. 6. n. 3. Come sa-

vio s'infuse di queste cose niente sentire.

Rifinare per desistere. Bocc. g. 5. n. 3. Ne di piagnere lu sua spentura, e quella di Pietro non rifino.

Mancare si usa in senso del destitui, deficere, carere de' Latini. Bocc. g. 2. n. 9. Non volendo della sua fe mancare, sel fece chiamare. E g. 2. n. 4. Trovandala. molto leggieri, assai mancò della sua speranza. Stor. Eur, lib. 2. Gli Ungheri cominciarono a mancar d' animo. Serd. Stor. lib. 6. Alcuni paesi mancano d'ulivi.

Degnare vale mostrar d'apprezzar altrui. Petrar. canz. 17. Ella non degna di mirar si basso. E con elissi presso al Passav. pag. 154. Ella non degna si basso. Osare vale ardire; ma si trova quasi sempre col solo

infinito dopo, e senza la particella di. Boce. g. 7. n. 5. Non osava farsi ad alcuna fenestra. Usare vale costumare. Bocc. g. 2. n. 2. E voi , gen-

tiluomo, che orazione usate di dire? Appendice seconda.

A quest ordine appartengono i seguenti modi di dire. Anur meglio per voler piuttosto, frase Franzese. Boca. n. 1. Io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carní, che facendo agio loro : io facessi cosa, che potesse essere perdizione dell'anima mia.

Sofferir l'animo, o'l cuore vale aver animo. Bocc. g. 5. n. 10. Come ti soffriya l'animo di dir di lei, sentendoti quel medesimo aver fatto, che ella fatto avea. E. g. 8. n. 7. Poiché a me non soffera il cuore di dare

a me stessa la morte, dallami iu.

Essere bene o male di alcuno, vale essere in sua graia, o disguazia. Boce, g. 10. n. 4. Perchè mal dell'amore della donna era, Podestà chiamato di Modona; vi andò. Gio. Vill. lib. 11. esp. 6. Tutta questa rovina avvenne al Legato, perch' era male co' Fiorentini; che fosse stato bene di loro; la sconfitta, ch' ebbe a Ferrapra la sua gente, non arrebbe avuta.

Sentire per aver qualità. Bocc. g. g. n. 10. princ. Io il qual sento dello scemo anzi che no, più vi debba esser caro. Senec. Pist. 63. Come il sapore del vino

vecchio, che per vecchiezza sente d'amaro.

Sintir di se vale aver senso. Bocc. g. 8. n. 7. Io son tutto divenuto si freddo, che appena sento di me.

Passar di vita vale morire Bocc. g. 4 n. 6. Dopo

non guari spazio passò della presente vita.

Moriradi checchessia, detto assolutamente, vale esserne fieramente innamorato. Firena Trinuz. att. 3. sc. 3. Ales-

sandro muor di quella vedova.

Morire col genitivo di cosa significa o essere agitato da qualche passione, come morir di rubbia, di sdegno, delle risa etc. o.avere gran histogo di checchessia, come morir di fame, di sete, sonno etc., o pure con due genitivi di cosa si usa per esprimere gran desiderio di una cosa, dicendo morir di voglia di checchessia. Bocc. g. 9. n. 3. Ma pel certo, se io campo di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia.

Morire di suo male vale morir di morte naturale. Gio. Vill. lib. 9. cap. 119. Al detto assedio di Padova

mort Uguiccione della Faggiuola di suo male.

Fallir della promessa vale mancar di parola. Gio. Vill. lib. 11. cap. 40. Della quale promessa falli, sic-come fellone, e traditore.

James Green

#### Terso Ordine de' Neutri.

Verbi di quest'ordine hanno dopo di se un dativo esprimente oggetto, o fine, l'assav. pag. 31. Allora postamo credere di piacere a Dio, quando dispiaceciano a coloro, che dispiaceciano lui. Bocc. g. 2. n. 3. A'uni nuori desti fieramente pensava. E. g. 3. n. 7. Niuna cosa è mancata a questo convito. E. Filoc. lib. 6. num. 381. do cen una nota suppiro al difetto.

Appendice prima.

Ha quest'ordine molti Verbi di particolare osservazione,

Eccone alguanti.

Giovare per dilettare, piacere. Bocc, g. 5. n. 5. Poiché Filostrato ragionando in Romagna è entrato, a me per quella similmente gioverà d'andore alquanto.

spaciandomi.

Aggradire, e aggradare per piacere. Bocc. g. 3. n. g. Tempo è, che per me, si faccia quello, che vi aggradirà, E. g. 10. n. 3. Prendila adunque, s'ella i'aggrada, i o le. ne prego

Putire per dispiacere. Bocc. g. 7. n. 8. Se ne gli da-

rebbe si fatta gastigatoja, che gli putirebbe.

Garrire vale sgridare. Passav. f. 63. Venendo ciò a notizia del padre, garrinne alla figliuola, ed ebbel-

lane in odio.

Bastare, oltre all'essere a sufficienza, significa ancora
avere idoneità, o tempo per fare una cosu, mettenda
apersona in nominativo. Bocc. g. 8. n. 7. E bastami
d'essere stato una volta schernito. E g. 10. n. 6. Molto
più si conviene nelle seude tra gli studianti, che tra
noi, le quali appena alla rocca, e al fuso bastiamo.

Soprastare per indugiere. Bocc. g. 6. princ. Delle sette volte le sei, soprastanno tre, o quattro anni più,

che non debbono, a maritarle.

Penare per indagiare, o aver difficoltà. Bocc. g. 2. n. 5. Mentre ch' io penerò a uscir dell'arca, egli sa a' andranno pe' fatti loro.

Prendere si usa per cominciare. Bocc. g. 2. n. 7., La-

sciatami prestamente, presero a fuggires

Sostenere per reggere, resistere. Franc. Sacc. nov. 82. tit. Volendo vedere come sostiene al bere, il fa provare con un gran bevitore, suo famiglio.

Ubbidire si usa non solamente attivo della prima ,

ma ancera neutro di quest' ordine. Boce. g. 8, n. 10. Male hai i tuoi maestri ubbiditi. l'assav. pag. 164: Lu sua signoria, alla quale tutte le cose ubbidiscono.

Usare per frequentare. Bocc. B. 1. A Chiesa non

usava giummai.

Appendice seconda.

Appartengono a quest'ordine le seguenti forme di dire. Ridere a uno vale mos rarsegli amico per ingaunarlo. Vit. SS. Pad. tom. 2. pag. 61. Ella mi cominciò a mostrare amore, ridermi, e presentarmi.

Essere presto vale esser pronto. Bocc. g. 2. n. 1.

Signor mio , io son presto a confessarvi il vero,

Supere grado vale avere obbligazione. Bocc. g. 10. n. 9. Signori, di ciò, che jersera vi su satto, so io grado alla fortuna. Liv. M. Non ne seppono, ne grado , ne grazia allo 'mperadore.

Star bene ad alcuno vale convenire. Bocc. g. 8. n. 4. Io non son fanciulla, alla quale questi innamoramenti

s:eano oggimai bene.

Vale anche maritare. Boce. g. g. n. 3. Avvegnache egli mi stea bene, ch'io non la dovea mai lasciar sa-

Lir di sopra.

Vale parimente a formar certe frasi, che significano essere ben disposto. Boce. g. 8. n. 9. Mi stanno bene le gambe in sulla persona. E g. 8. n. 10. Essendo egli bianco, e biondo, e leggiadro molto, e standogli ben la vita.

Tornar bene per essere di utile, o di piacere. Senec. de' benef. Varchi lib. 4. cap. 24. Coloro i quali sono grati, perche torna loro bene così, non sono grati,

se non quando, e quanto torna ben loro.

Tornare per useire. Bocc, g. 5. n. 1. Cominciò a dubitare, non quet suo guardar così fiso movesse la sua rusicità ad alcuna cosa, che vergogna le potesse to nare.

Venire a grado per piacere, bocc. g. 2. v. g. Lo incominciò a servire si bene, e si acconciamente, ch'egli

gli venne oltremodo a grado.

Venire in concio per essere opportuno. Bocc. g. 4. n. 10. Se'l maestro non l'ha riposta in casa, verrà troppo

in concio a' fatti nostri.

Venir meno per mancare, e fuggir l'animo nel medesimo seuso. Becc. g. 8. n. 7. Quasi come se il mondo solto i piedi le fosse venuto meno, le fuggi l'animo.

Venir meno per manear di parola. Boco. g. 5. u. 1.

141 Della costrutione toscana Rispose, se averla promessa e Pasimunda notabile glor vant Rodiano, al quale non intendeva venir meno.

Voler bene vale imate. Bocc. g. 8. n. g. Vi vo bene, perchè veggio che innamorato siete. E se si vuole accrescere la significazione, si dice meglio. Bocc. g. 8. n. g. Dove non era niuno grande, nè piccolo, nè dottore secolare, che non mi olesse si meglio del Mondo. E la forza del superlativo si esprime con queste forme: volere il meglio del Mondo, volere tutto il suo bene, volere un ben matto. E ivi: A cai lo voglio tutto il mio bene. Malmatt. caux. 2. st. 10. Tra lor non fu mai lite, o differenza, Ma d'accordo volsansi un ben matto.

Voler bene figuratamente. Bocc. g. g. n. 8. Con le pugna tutto il viso gli ruppe, ne gli lasciò in capo capello, che ben' gli volesse. Cioè che non fosse scom-

pigliato.

Correre agli occhi, alla vista etc. vale abbattersi a vedere etc. Bocc. n. 7. Il primo nomo, che agli occhi gli corse, fu Primasso. È Amet. num. 72. Alla vista gli corse il viso della madre. E Finam. Ilb. 4. num. 74. E come alcun bel volo, o notabili corso vedea, cod mi correa alla bocca: o Panfilo, ora ci fossi tu quì a vedere. Dante Inf. can. 2. E tauto bunon ardire al cor mi corres, Ch'l cominciai come persona franca.

## Quarto Ordine de' Neutri.

Verbi di quest' ordine hanno dopo di se un accusativo, non già veramente paziente, ma o un Verbale, o simile spiegativo dell'azione o qualità del suggetto. Eccome alquati.

Vivere. Bemb. Asol. lib. 2. Questa vita, che noi viviamo, di fatiche innumerabili è piena.

Dormire. Petr. sou. 294. Dormito hai bella Donna, un breve sonno.

Sognare. Passav. pag. 262. Il Villano sogna l'aratro, e' bovi e'l marrone, e la vanga.

Simigliare. Petrar, son. 127. Che sol se stessa, e null'altra simiglia.

Appendice prima:

Il Verbo potere si può ridurre a quest'ordine, perchè il caso, che ha dopo di se, non ha forza di accusativo paziente, ma è termine di relazione alla qualità del suggetto; e l'azione circa questo termine è accennata dal

Verbo, în potenza, non già în atto. Quindi îl Verbo potere il più ha dopo di ac l'infinito. Bocc. Introd. Poi potete così com die molte così com colle volte avere udite. È a. 4. in princ. Nè noi possiamo dimorar colle muse. E talvolta it ace l'infinito. Bocc. g. 7. ii. 6. Sempre non può l' uomo un cibo, ma desidera di variare. Vi s'ujende soffirire. Fireux. Asiu. pag. 281. Jo era un'asinacció, che non poteva la vita. Vi s'intende reggere.

Appendice seconda.

Menar la vita, o i giorni son moci appartenenti a quest'ordine, e vagliono il Latino vitam, aut dies ducere. Boce Fiamm. lib. 2. nun.: I ne così lieta, e giojesa vita menava i giorni miei. Grad. S. Girol. cap. I. E. Signore di tutti coloro, che buona Vita menano.

## Quinto Ordine de' Neutri.

Verbi di quest'ordine hanno sopra di se uno accusativo colle prepositioni a, per, o in, che seconi novimento ad alcan-ternine, o fine. Bocc. lutrod. Ed ecco entror nella Chiesa tre giovani. E g. 1. n. 8, Arrivò a Genova un valente uomo di corte, e costumato. E g. 2. n. 5. Corse a dirto alla donna, la quale corsa alla sua camera, ecreò se i savi panni v'runo. E g. 4. n. 1. Venuto se alla fine, alla quale ciascun corre. Appendice prima.

Ci sono i seguenti Verbi di particolare osservazione.
Andare, se ti termine è citta, o simil luogo, esige
la preposizione a. Bocc. g. 3. n. 5. M. Francesco è per
andare fra pochi dl a Milano. Se è Reguo, o Provincia, esige la preposizione in. Bocc. n. 1. Ser Ciappelletto n'andò. in Borgogna. Se è persona, può ricevere
indifferentemente a, da. Bocc. g. 2. n. 3. Partitumi di
casa mia, al Papa andava, che mi maritasse. E. g. 3.
n. 6. Adunque andatevene da lui.

Andare in significato di riuscir male riceve la prepasitone in , e a dice andare in rovina, in conquasso, in malora etc. Talvolta ammette la preposizione a per proprietà di liguaggio. Boce. n. 2. Che l'anima d'un si culente, sano uomo, per difetto di fede andasse a

perdizione.

Trarre presso i Toscani si usa di quest'ordine per accorrere, concorrere. Nov. ant. 90. Avea fatta una fine crostata d'anguille, ed avevala messa nella ma-

dia. Poco stante vide entrare uno topo per la fenestra; che trasse all'odore. Boce. g. 5. n. 10. Gridando, e difendendolo, fui cagione, che quivi de'vicini trascero. E. g. q. n. 5. Quasi al rumor cenendo, colà trassero.

Entrare quando significa cominciamento di azione, o di stato riccee la preposizione a. Bocc. g. 2. n. 3. Lo abate, co due Cavalieri, e con Alessandro, senza più, entrarono al Papa, e fatta la debita reverenza, così cominciò lo abate a favellare. Passav. f. 3. Non acconseutendo a prieghi, ne alle lagrime della madre, entrò alla Religione.

Mettere si usa per isboceare. Gio. Vill. lib. 11. cap.
1. Per la giunta di più fiumi, che di sotto a Firenze

mettono in Arno.

Tornare si usa per ridondare. Boce, g. q. n. 3. Ogni vizio può in grandissima noja tornare di colui, che fusa. Pontare vale spiguere con forza. Boce, g. 3. n. 8. Ed egli stesso (cominciò) a pontur col capo nel coperchio

dello avello.

Pendere si usa per inclinare. Gio. Vill. lib. 6. cap.

68. Parea loro, che pendesse in parte Guelfa.

Ricoverare vale rifuggire. Bocc. g. 7. n. 4. Come ride correre al pozzo, così ricoverò in casa, e serrossi dentro.

Tirare si usa per aver la mira. Bocc. Introd. Tutti

quasi ad un fine tiravano assai crudele.

Venire, si usa per incorrere. Booc. g. S. n. G. Venne in tanto dolore, che quasi fu per gittarsi dalla torre in terra. Aggiugnere si usa per arrivare. Booc. g. 10. n. 3. Quanto aggiugnerò io alla liberalità delle gran cose di Natau?

Appendice seconda.

Appartengono a quest'ordine i sautenti modi di dire. Essere a una persona, o a un luogo vagliono venire, artivare. Boce. g. 5. h. 5. I parenti dell' una parte, e dell' altra furono a lui, e con dolci parole il prega-rono. E. n. y. Ad un suo luogo, a la quale Primasso pensò di poter essere, nuovendoti la mattina a buon'ora, ad ora di mangiare.

Essere al mondo vale starsi laico, o al secolo. Boco. 5. n. 10. Se io non avessi voluto essere al mondo, io mi sarci fatta inponaca. E. g. 4. nel prine. Si dispone di non voler più essere al mondo, ma di dursi al servigio di Dio.

Audare per una persona, o eosa vale andarla a prea-

Libro Secondo.

he per lui

dere. Bocc. g. 2. n. 1. Il quale coloro, che per lui andarono, trovarono ancora in camicia dinanzi al giudice. E g. 8. n. 2. parlando di danari; Se voi non gli avete, e voi andate per essi.

Stare per alcuno vale dipendere alcuna cosa da lui. Bocc. g. 5. n. 4. Per me non istarà mai cosa, che a grado li sia. E g. 3. n. g. Pregandolo, che se per lei stesse di non venire al suo contado, gliele significasse.

Ritornar sopra capo vale tornare iu danno. Bocc. g. 8. n. 7. Alla quale la sua beffa, pressoche con morte

essendo beffata, ritornò sopra 'l capo.

Venire a capo vale conchindere. Bocc. g. 6. n. 10. Furono tante, che se io ve le volessi tutte contare, non ne vorrei a capo in parecchi miglia.

#### Sesto Ordine de' Neutri.

I Verbi di quest'ordine hanno dopo di se uno ablativo colle preposizioni in, o con, semplici, o articolate, o ol significato, o della persona compagna nell'azione, o della materia, o del luogo continente. Bocc. g. 3. n. 5. Voi mi prometteste di farmi parlare con la donna vostra, e voi mi avete fatto parlare con una statua di marmo. E con conferire, trattare, litigare, e simili. Bocc. n. 1. Ogni settimana tre di almeno fosse uso di digiunare in pane, e in acqua. E g. 10. n. 3. Perseverò in questo laudevol costume. E g. 2. n. 1. Il quale in Trivigi abiliava. E con stare, dimorare etc.

Appendice prima.

Ci sono, i seguenti Verbi di particolare osservazione.

Cadere si usa per venire. Bocc. g. z. n. 2. Caddero
in sul ragionare delle orazioni, che fanno gli uomini

a Dio.

Capire, o capere. Bocc. g. 6. n. 4. Via., faccialeviza in letto tale., quate egli vi cape. E. g. 6. n. 6. Secondoche nell' animo gli capea. E si noti, che questo verbo non si usa mai attivo alla maniera de' Latini, ma sempre neutro.

Convenire coll' accompagnaverbo si fa di quest'ordine. Bocc. n. ult. Considerando, quanto grave cosa sia a poter trovare chi co' suoi costumi ben si convenga.

Stare si usa per consistere. Passav. pag. 135. În questo sta la dignità, e l'eccellenza della Vergine Maria sopra gli altri Santi.

Corticelli, Gram.

Della costruzione toscana

Tenere si usa per aderire. Bocc. g. 2. n. 3. Tutta FIsola si divise, e chi tenea coll'uno, e chi coll'altro. Usare per conversare. Bocc. g. 8. n. g. Quanto più

uso con voi, più mi parete savio.

Appendice seconda.

Sono da notarsi i seguenti modi di dire.

Essere in su una cosa vale applicarvisi. Bocc. g. 6. nel fine. Comandò, che ogni uomo fosse iu sul ballare.

Dispensare con uno vale disabbligarlo della legge comunc. Bocc. g. z. . 3 Andiamo noi con esso lui a Roma ad impetrare dal Sauto Padre, che nel difetto della troppa giovane età dispensi con lui, e appresso nella dignità il confermi.

Risieder hene vale star convenientemente. Passav. f. 192. Quanto la persona è maggiore e di maggiore dignità, tanto meglio in lei risiede, e più chiaramente

rispleude la virtù dell' umiltà.

Stare, coll espressione del prezzo vale costare, c pare che si costinisca coll ablativo senza preposizione. Lorenz. de Medic. Arid. att. 2. sc. 4. Subito la vo venderee, s' io la dovessi dar per manco due fiorini, ch'ella non mi sta.

#### Settimo Ordine de' Neutri-

Verbi di quesi ordine hanno dopo di se uno ablativo colle preposizioni, o sieno seguacasi da, o di-Verbi, che sogliono usarsi col di-

Uscire. Bocc. Introd. A chiunque usciva il sangue del naso, era manifesto segno d'inevitabil morte. E g. 10. a. 2. Poiché voi ben sentite, tempo è d'useire

d' infermeria.

Fartire, fuggire, se il termine, donde altri si parte, pon è 'persona, ricevono il di. Bocc. g. 2. n. 3. Alessaudro dell' Isola non si partica: E. g. 4. n. 5. Gli occhi le parevano della testa fuggiti. Ma se il termine è persona, ricevono il da, Bocc. g. 2, n. 8. 1 Jancialti da lui partire non si volevono. Passav. pag. 51. Contrastate al dianolo, e fuggirà da voi.

Cadere. Bocc. g. 6. fin. Era un fiumicello, il quale

d' una delle vatti cadea.

Guarire. Dante Inf. cant. 27. Ma come Costantin chiese Silvestro Dentro a Siraiti a guarir delle lebbre, Cost mi chiese questi per maestro. A guarir dalla sua superba febbre.

Verbi, che si usano col da.

Nascere. Bocc. Introd. Dalle quali cose nacquero

diverse panre. Si trova talvolta usato col di. Bocc. g. 3. n. 2. Di che molte cose nate screbbono.

Dinendere. Gio. Vill. lib. 11. cap. 3. Da voi dinende

Dipendere. Gio. Vill. lib. 11. cap. 3. Da voi dipende l' anima di coloro.

Derivare. Cron. Morel. pag. 254. Da questi sette, che 

tho nominati, ne derivano assui danni.

Degenerare. Bosc. a. p. 3. Nebile vomo fe il tuo

Degenerare. Bocc. g. 10. n. 3. Nobile uomo fu il tuo padre, dal quale tu non vuogli degenerare.

Tralignare, che val degenerare. Bocc. Filoc. l. 2. n. 117. Come valoroso cavaliere non tralignante da' suoi antichi.

Scampare. Bocc. g. 4. n. 10. tit. Egli scampa dalle forche.

Appendice.

Ci sono i seguenti Verbi di particolare osservazione.

Deviare si usa per degenerare. Bocc. g. 4. fin. Io non intendo deviare da' miei passati.

Mnovere si usa per nascere, cominciare, procedere, o uscire. Bocc. g. 5. Canz. Amor la vaga luce, Che muove da begli occhi di costeti, Servo m'ha fatlo. Matt. Vilh. l. 3. c. 96. La qual via muove dal Castello di Prato, fatta anticamente per lo Imperadore, e viene infino alla porta.

Ritrarre da uno vale somigliado. Franc. Sacch. rim, pag. 18. Da quell'antica madre non ritrai, Ch' al mondo dimostro la sua potenza. E i Toscani soglion dire d'un figliuolo: E ritrae dal padre, o dalla madre, cioè eli somiglia.

Variare si usa per essere differente. Bocc. g. 1. n. 5. Quantunque in vestimenti, e in onori alquanto dall'altre variino, tutte perciò son fatte qui, come altrove.

Venire per uscirne odore. Boco. Concl. E se non che di tutti un poco viene del caprino, troppo sarebbe più piacevole il piato loro. E g. 5. n. 10. Dianzi do imbiancai miei veli col solfo etc. sì che ancora ne viene.

#### CAP. V.

### Della Costruzione de Verbi Neutri passivi.

I re sono le particelle, che dimostrano il Verbo Neutro passivo, cioù mi, ti, si, le quali accennano quel riverbero, o siasi ritorno dell'azione nel suggetto, il quale fa che il Verbo sente del passivo.

#### PRIMO ORDINE DE NEUTRI PASSIVI.

I Verbi di quest'ordine sono assoluti, nè hanno dopo di se caso alcuno proprio, henchè possano avere una preposizione col suo caso.

Addormentarsi. Bocc. g. 7 n. 4. Si addormenta per le taverne.

Ammalarsi. Gio. Vill. 1. 6. c. 42. Federico Imperatore si ammalò forte.

Annegarsi. Dante Inf. cant. 30. E quella s'annegò

Spedirsi. Bocc. g. 10. n. g. Al Negromante disse, che si spedisse.

Appendice prima.

Ci sono i segucati Verbi di particolare osservazione.

Apporsi vale indovinare. Malmant. cant. 2. st. 75.

E venne inmaginandosi, e s'appose, Ch'ella fosse
sua moglie, ei suo marito.

Diportarsi vale ricrearsi. Bocc. g. 2. fin. Poiche alquanto diportati si furono, l'ora della cena venuta,

con festa, e con piacere cenarono.

Disertarsi vale andere in rovina. Bocc. g. 2. n. 4. Se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via, laonde egli fu vicino al disertarsi.

Esercitarsi vale passeggiare. Boce, g. 8. n. r. Lo scolare, andando per la corte, s'escrcitary per riticaldarsi. Rimanersi vale cessare. Boce, g. 7. n. 1. tit. Vanno ad incantare con uma orazione, ed il picchiar si riniane. Gio. Vill. 1. 5. cap. 29. Per guft, che nelli bocche di guelle trombe fecero nido, si stopparo, detti artifici per modo, che si rimase il detto suno. 2. descriptione della controlla della suno.

Riposarsi vale parimente cessare. Bocc. g. 10. n. 3. princ. Riposandosene già il ragionare delle donne, comandò il Re a Filostrato, che procedesse.

Risentirsi vale svegliarsi. Bocc. g. 5. u. 1. La giovane

prima, che alcun de suoi, si risenti.

Sentirst vale aver senso. Passav. pag. 180. S. Bernardo dice, che l' membro stupido, e che non si sente, è più di lungi dalla salute.

Appendice seconda.

Appatengono a quest'ordine i seguenti modi di dire.
Farsi scorgere vale farsi bunlare. Firenz. Trinuz. att.
3. tc. 5. Fuoventi o mi faccia scorgere seco.

Recarsi assolutamente , o coll'ablativo della persona,

o coll' espression della cagione, vale pigliare un' offesa come fatta a se. Bocc, g. 7. n. 8. Checche egli si abbia di me detto, io non voglio, che voi il vi rechiate, se non come da uno ubbriaco. Gio. Vill. lib. 6. cap. 68. E recaronsi, che gli Aretini avesson loro rotta la pace.

Starsi ha molte significazioni. Si usa per intertenersi-Bocc. e. i. d. Percio statti pianamente fino alla mia tornata. E per astenersi da fare. Bocc g.3.n.5. Si è meglio fare, e pentere, che se starsi e pentersi. E per nonparlare. Bocc. g. 5, p. q. Non rispondeva al figliuolo, ma si stava. E per non mutare stato. 'Così nel Bocca nella detta novella Monna Giovanna Vedova, stimolata da' fratelli a rimoritarsi, disse loro ; io volentieri, quando vi piacesse, mi starei, ma se a voi pur piace, ch'io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro, se io non ho Federigo degli Alberighi.

Levarsi diritto si usa dal Bocc. per quello che noi diciamo levarsi in piedi. Bocc. g. 7. n. 6. Io mi levai diritta . e come io il volca domandare , chi fosse , e che avesse, ed ecco M. Lambertuccio venir su. E g. q. n. 1. E parevagli tratto tratto, che il morto si dovesse levar ritto, e quivi scannar lui. E g. 5. n. 8. Levatisi tutti diritti, e riguardando, che ciò potesse essere,

videro la dolente giovane.

Tenersi si adopera in due significati. Prima per arrestarsi. Non. ant. 35. Il Re gli chiamo, e que quando il videro, tenersi. Bocc. g. 2. n. 3. Di Firenze usciti. non si tennero, sì furono in Inghilterra. E per avere opinione di se. Sen. Varch. lib. 5. cap. 7. Si compiace in se medesimo, e si tiene, e per dir così, e adulatore di se stesso.

# Secondo Ordine de' Neutri passivi.

Verbi di quest' ordine hanno dopo di se un genitivo esprimente la materia dell'azione. Eccone alquanti. Abbattersi. Passav. f. 239. Abbattersi di dirne alcuna vera, benche non la sappia per certa.

Accendersi. Boce. n. 5. Come disavvedutamente acceso s' era di lei, saviamente s' era da spegnere.

Accorgersi, Bocc. g. 2. n. 6. Più mesi durò, avanti che di ciò niana persona s'accorgesse.

Attristarsi. Bocc. g. 4. n. 5. Della mia lunga dimora l' attristi.

Della costruzione toscana

Beffarsi, ridersi. Bocc. Introd. E di ciò, che avveniva, ridersi, e beffarsi, essere medicina certissima a tanto male.

Contentarsi per essere soddisfatto. Bocc, g. 10. n. 10. I suoi uomini pessimamente si contentavano di lei, per la sua bassa condizione. E per acconsentire. Bocc, gr. n. 8. Se tu ti contenti di lasciare appresso di me questa tua figliuoletta, perciocche buono aspetto ha, io la prendero oplentieri.

Crucciarsi. Bocc. g. 3. n. 3. Se tu di queste cose ti

crucci, io non me ne maraviglio.

Gloriarsi. Pets. 808, 201. Anzi mi glorio D'esser ser-

Informarsi. Bocc. g. 8, n. 10. S'informano i Sensali e delle qualità, e della quantità delle mercatanzie. Ingegnarsi. Bocc. g. 8, n. 7. In lui i ingegna di met-

ingegnarsi. Boco. g. 8. n. 7.

Innamorarsi. Bocc. g. 10. n. 7. Di lui ferventemente s'innamoro.

Maravigliarsi. Bocc. g. 1. n. 5. Quantunque di ciò

molto si maravigliasse.

Pentirsi. Bocc. n. 1. Perdona egli volentieri a chi

si pente d'averlo bestemmiato.
Ricordarsi. Bocc. g. 7. n. 8. Io per me non me ne

ricordo.

Seusarsi. Boco. g. 5. n. 7. Di ciò, che intervenuto era si scusò.

Vergognarsi. Boce.g. 8. n. 7. Di te stessa vegognandoti, per non poterti vedere, l'avresti cavati gli occhi.

Appendice prima.

Sono da notarsi i seguenti Verbi di non tanto nota significazione.

Addarsi vale accorgersi. Cron. Morell. pag. 328. I Pisani il sentirono, presero sospettò, e addieronsi del fatto.

Attentarsi vale arrischiarsi. Boce. g. 7. n. 8. Non. si attentava di dir nulla. Passav. f. 160. Fare imprese, che non fanno, o non attentono di fare gli altri.

Assisarsi per accorgersi. Franc. Sacc. nov. 78. Gentiluomo, avvistit tu di nessuno, che queste cose ti faccia t E per deliberare. Bocc. n. 3. S' avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata.

Brigarsi vale ingegnarsi. Tesor. Bran. lib. 1. cap. 4. Dovrebbe ciascheduno brigarsi di sapere ben parlare.

Confortarsi vale concepir sidanza. Bocc. g. 3. n. 9. Come costei l'ebbe veduta, così incontanente si confortò di doverlo guerire.

Conoscersi per intendersi, aver perizia. Bocc. g. 8. n. 2. Per quel, che mi dice Buglieito; che sai che si conosce così bene di questi panni shiavati. Lib. Mott. S'io mi conoscessi così di pietre preziose, come io fo

d' uomini , io sarei buon giojelliere.

Fornissi per provvedersi. Bocc. g. 9. u.4. Acciocche vestir si potesse, e fornir di cavalcatura.

Framettersi, inframettersi, tramettersi, intriamettersi vagliono essee meliniore, o pure ingerissi. Tratt. Piet. È uomo noi si frammetta di giadicare cilo, cile a lui non appartiene. Matt. Vill. tib. B. cap. 102. E infranimettendosi airche il Legato di Romagna di questu matteria, rimisson negli ambasiciadori. E. 1-g. c. 94. 35 trammettea di fare concordia tra loro. Passav. 1, 60, F preti parrocchiani non si possono intramettere de pecculi, che 1º Vectoro riserva.

Giovarsi vale approfittarsi. Lib. Astrol. Quegli, the si voglion giovare della forza, e della virtu di questo

segno.

Gittarsi vale uscire impetuosamente d'un luogo, Bocc, g. 7. n. 4. Subitamente si gittò di casa per ojutarla;

e corse al pozzo.

Piccarsi si usa di quest'ordine in due sensi; il primo si è di offendersi di qualche cosa. Malmant. cant, 7, st. 59. Ma lascia dire, e tien gli orecchi chiusi. Non ti piccar di ciò, sta pure al quia ; Gracchi a sua posta, lu non le dar bere. Il secondo si è, piccarsi di una cosa, cioò pretendere di saper bene in essa riuscire. Salvin. disc. 1. pag. 3. Allo stesso. Socrate era fatta qualche domanda delle cose naturali, e divine etc. delle quali il medesimo Filosofo non. si piccava.

Richianarsi vale dolersi, far querela. Bocc. g. 8. n. 5. Io son venuto a richiamarmi di lui, d'una valigia, la

quale egli m' ha imbolata.

Ricredersi vale pentirsi, mutar parcre. Vit. Barl. pag. 37. Quando i Vescori del Tempio videro, che l'. Re si ricredea d'andare a adorare i loro Iddei si ebbero grande paura.

Rifarsi vale acquistare, farsi bello etc. Lasc. Sibill.

Della costruzione toscana

Rimanersi vale astenersi. Bocc. g. 7. n. 5. Questo è mal fatto, e del tutto egli ve ne convien rimanere.

Passarsi d' un fallo vale dissimularlo. Bocc. g. 5. n. 5. Avvisò di volersi del fallo commesso da lui mansuetamente passare.

Tribolarsi vale affliggersi. Boco. g. 9. n. 10. Commar Gemmata non ti tribolar di me , ch' io sto bene.

Appendice seconda.

A quest'ordine appartengono i seguenti modi di dire. Acconciarsi dell' anima vale prepararsi co' sagramenti alla morte. Passav. f. 20. Fu indotto, che dovesse acconciarsi dell' anima, confessandosi.

Porsi in cuore vale deliberare. Bocc. g. 7. n. 5. Io mi posi in cuore di darti quello, che tu andavi cercando. Prendersi dell'amore di alcuno vale innamorarsene. Bocc. n. 5. Sapersi guardare dal prendersi dell'amore

di maggior uomo , ch' ella non è. Rintuzzarsi l'animo vale distogliersi. Boco. n. 7. Qualche gran fatto de' esser costui, che ribaldo mi pare, posciache così mi s'è rintuzzato l'animo di onorarlo.

# Terzo Ordine de' Neutri passivi.

Verbi di quest' Ordine hanno dopo di se un dativo , che significhi un termine, il quale, riceva in certo modo l'azione del Verbo. Eccone alquanti.

Abbattersi. Bocc. n. ult. Colui, che a donna, non

bene a se conveniente, s'abbatte.

Accordarsi. Bocc. n. 1. Alla qual cosa il Priore, e gli altri Frati crudeli s' accordarono.

Appigliarsi. Petrar. Canz. 39. in fin. E veggio it

meglio, ed al peggior m'appiglio. Arrendersi. Gio. Vill. lib. 1. cap. 37. S'arrendeo la

Città a Cesare. Arrischiarsi. Bocc. g. 3. n. 7. Avanti che alcuna s' arrischiasse a credere ch' il fosse desso.

Avvezzarsi. Bocc. g. 3. n. 4. S' avvezzà a' cibi del

Confessarsi. Passav. f. 71. S' andò a confessare al Priore dol Monasterio di S. Vittore. Si costruisce talvolta col da per proprietà di lingua. Bocc. g. 2, n. 8. Diestamente si confesso dall' Arcivescovo di Ruem.

Obbligarsi. Bocc. g. 2. n. q. Per bella scritte di for mano si obbligarono l'uno all'altro.

Opporsi. Bocc. g. 3. nov. 7. Al qual piacere la fortuna nemica de' felici s' oppose: Raccomandarsi Bocc. g.q.n.3, Raccomandandosi Ca-

landrino al Medico.

Ribellarsi. Passav. f. 46. Coloro, che gli si ribella-

no, astenersi da peccati, più aspramente tenta.
Richiamarsi. Bocc. n. 9. Pensò d'andarsene a ri-

Richiamarsi. Bocc. n. 9. Pensà d'andarsene a ri chiamare al Re.

Scusarsi s'usa di quest'ordine. Salvin. Disc. tom. 1, pag. 110. Medea si scusa alle gentildonne di Corinto dello star ella lungi dal suo paese natio.

Appendice prima.

Affarsi vale convenire. Vit. Plut. Ella era di molti anni, e Demetrio più giovane; che non le si affaceva. Apprenilersi vale attaccarsi. Dante Iuf. can. 5. Amor, ch' al cuor gentil ratto s' apprende.

Apprestarsi vale apparecchiarsi. Bocc g. 4 n. 4. Veggendo di lontan venir le galee , s'apprestarono alla

difesa.

Attenersi si usa per aver fede, stare. Boce. g. 8. n. n. titenendosene Salabaetto alla sua semplice promessione. E per apparteure. Ambra Fort, att. 2. sc. 7. L'eredità s' attenecia a me, come più attreto parente. E per essere parente. Salviati Spint. att. 1. sc. 4. Erede

d' uno, che non t' attiene quasi nulla.

Avenirsi si usa per abbattersi. Bocc.g.q.n.3. Lodando molto, ocunque con persona a parlar s' avenira bella cura, che di lui Maestro Simone avera fatta. E per convenire. Guid. G. pag. 700 come s' avera al savia uomo d'ester cauto! E per avere attitudine, e avvenenza nell'operare. Firenz. ilai: bel donn, pag. 318. Se ella va, ha gratia 3; se ella siede, ha vagiessa: se ella cauta ha dolcera: finalmente è sa le avigine opni cosa maravigliosamente.

Darsi si usa per applicarsi. Bocc. Vit. Dant. pag. 224. Si diede allo studio e della filosofia, e della teologia.

Appendice seconda.

Farsi a un luogo vale sporgersi, affacciarsi. Bocc. g. 2. 11. 5. La vide in capo della scala farsi ad aspettárlo. E g. 3. n. 3. Non posso furmi ne ad uscio, ne a finestro.

Serbarsi vale indugiare, differire. Bocc. g. 2. n. 10. Io intendo lavorare mentre son giovano, e le feste, e

154 Della costruzione toscana le perdonanze, e i digiuni serbarmi a fare quando sarò veschia.

## Quarto Ordine de' Neutri passivi.

Alcuni pochi Verbi si trovano, che hanno dopo di se uno accusativo significando qualità del suggetto. Arrendersi. Passav. f. 109. Io ti rassegno le chiavi

del mio officio, e vinta m' arrendo.

Rendersi, Bocc. g. 2. n. 2. Rendendosi in ciò, che potevano, e sapevano, umili, e benigni verso di lui. Gio. Vill. lib. 1. cap. 19. Rendessi Monaco a Santo Dionisio.

Farsi in significato di fingersi, o riputarsi. Bocc. g. g. n. 2. Essendo stoltissimi, maestri degli altri si fanno. Vestirsi. Bocc. g. g. n. 4. Il fa pigliare a' villani, e i panni di lai si veste.

E'nell'aso si sente: io mi confesso vinto, io mi veggo perduto, e simili.

Appendice. -

Vestirsi si trova col gentivo, o almeno col segno di esso. Nov. ant. 57. Volendo del tutto lasciare lo mondo, e vestirmi di drappi di religione, piacciavi di donarnii una grazia.

## Quinto Ordine de' Neutri passivi.

Verbi di quest' ordine ha dopo di se uno accusativo, con preposizione, che accenni movimento ad alcun termine. Eccone alquanti.

Abbattersi per incontrarsi, arrivare Boec. g. 2. n. 2. S' abbatte in alcuni, i quali mercatanti pareano.

Aggirarsi. Picr. Cresc. nel Proemio. Per diverse Provincie m' aggirai per ispazio di trenta anni.

Convertirsi. Petrar. son 92. Subito in allegrezza si convert La gelòsia.

Risolversi. Bocc. Laber. num. 57. Il cuore, non altrimenti, che fuccia la neve al sole, in acqua si risolvesse.

Appendice prima.

Sono da notarsi i seguenti Verbi di particolar signifi-

Avvenirsi vale incontrarsi. Bocc. g. 5. n. 3. S' avvenne in un luogo fra gli scogli riposti,

Avvolgersi vale ander girando. Bocc. g. 5. n. 3. Tutto'l di per lo salvatico luogo s' andò avvolgendo.

Intopparsi vale incontrarsi, Nov. ant. 82. Questo Romito s' intoppò in tre grandi scherani.

. Riserbarsi vale trasferire. Bocc. g. 4. n. 2. Riserbandosi in più comodo tempo le lusinghe, cominciò a volerla riprendere.

Scontarsi vale incontrarsi. Passay. pag. 53. S. Dome-

nico si scontrò in S. Francesco. Appendice seconda.

Andarsene in alcuna cosa vale distruggersi, risolversi, o propriamente, o figuratamente, Firen. Disc. anim. pag. 88. Subito ch' e' vide il sole, e' se n' andò in acqua, Tacito. Davanz, lib. 2. pag. 287. Se n' andavano in banchetti i Grandi delle Città.

Levarsi in superbia è modo appartenente a quest'ordine. Vit. de'SS. Pad. tom. 2. pag. 14. Non ti levare in su-

perbia, ma umiliati.

Darsi in su una cosa vale applicarvisi. Bocc. g. 8. u. 6. Calandrino, veggendo, che'l Prete non lasciava pagare, si diede in sul bere.

# Sesto Ordine de' Neutri passivi.

Verbi di quest' ordine hanno dopo di se uno ablativo con preposizione, il quale accenna congiugnimento. Eccone alquanti.

Abboccarsi. Malmant. cant. 1. st. 32. S'abbocca ap-

punto con Baldone stesso.

Accompagnarsi. Bocc. g. 2. n. 2. Con li quali ragionando, incautamente s' accompagno. Accordarsi. Bocc. g. 3. n. 1. Con loro accordatisi,

partefici divennero del podere.

Affaticarsi. Boce. g. 5. n. 3. In che m' affatico io? Confidarsi Bocc. g. 3. n. q. Nella sua buona, e onesta affezion confidandosi.

Congingnersi. Bocc. g. 3. n. 1. Farò, che la mia anima si congiugnerà con quella.

Consigliarsi. Bocc. g. 2. n. 2. Con la sua fante si consiglio.

Contenersi. Bocc. Introd. Questa brieve noja, dico · brieva , in quanto in poche lettere si contiene.

Dimesticarsi. Bocc. g. 8. u. q. Gli venne in desi-

Della costruzione toscana

derio di volersi, se esso potesse, con amenduni, o con l' uno almeno . dimesticare.

Imparentarsi. Gio. Vill. lib. 10, cap- 150. S' accor-

darono con M. Cane, e imparentarsi con lui.

Intendersi. Bocc. g. 7. n. 4. Discretamente con lui s' incominciò ad intendere. Nascondersi. Boce. g. 7. n. 5. Si nascose in una ca-

mera terrena.

Riconciliarsi. Bocc. g. 3. p. 7. Desidera di udire buone novelle del marito, e di riconciliarsi col suo Tedaldo.

Appendice prima.

Sono degni d' osservazione i seguenti Verbi. Acconciarsi vale accomolarsi, Bocc. g. 2. n. q. Con

lui s'acconciò per servidore.

Accontarsi vale accordarsi, accomodarsi, abboccarsi, riscontrarsi, trovarsi, accompagnarsi. Bocc. g. 3. n. 7. Quivi con un ricco mercalante accontatosi; con lui si mise per servidore. E g. 2. n. 10. La seguente mattina M. Ricciardo, reggendo Paganino, con lui s'acconto. E g. 7. n. 7. Essendosi accontato coll'oste suo gli disse.

Ricoverare vale rifuggire, e ha senso nentro passivo. Bocc. g. 7. n. 4. Come vide correre al poszo, così ri-

coverò in casa, e serrossi dentro.

Ripararsi vale lo stesso. Bocc. g. 2. n. 8. Nella Corte del quale il Conte alcuna volta, ed egli, e il figliuolo, per aver da mangiare, molto si riparavano. E senza particella. Amet. pag. 90. Nella quale (Fiesole) gran parte riparavano de' suoi seguaci.

Appendice seconda.

Confidarsi si trova col genitivo di persona. Bocc. g. 3. n. 8. Lo Abate con un Monaco Bolognese, di cui egli molto si confidava.

Dirsi con alcuno vale essere suo amico. Tacit. Davanz. lib. 13. pag. 168. Tutta d'Agrippina un tempo, poi non si diceyano punto.

Ritrovarsi con uno vale esser con lui, accompagnarsi. Bocc. g. 7. n. q. Se io senza indugio non mi ritrovo

seco, per certo io me ne credo morire.

S contrarsi gli occhi vale vedersi reciprocamente. Passav. pag. 117. Ch'l viso, e gli occhi suoi non si possono isco ntrare con quelli del confessore.

## Settimo Ordine de' Neutri passivi.

Verbi di quest' ordine hanno dopo di se un ablativo con preposizione, il quale accenni separazione. Eccone alquanti. Alienarsi. Matt. Vill. lib. 1. cap. 69. Essendo di na-

tura Guelfi, per la tirannia erano quasi alienati dalla Parte.

Assentarsi. Vit. Plut. Non è tempo, che non ci doviamo assentare dalla Città.

Astenersi. Boce. g. 7. fine. Estimo, che onesta cosa sia, che domane dal nostro dilettevole novellare ciastegnamo.

Contenersi , spiccarsi Salviat .- Granc. att. 1. sc. 3. Che se tu non hai poter di contenerti di si picciola cosa, men forza avresti di spiccarti da lei.

Dilungarsi. Boec. Introd. Ne oltre a due piccole miglia si dilungarono da essa.

Disciogliersi. Bocc. g. 3. n. 3. Di questo amore non potendo disciogliersi, delibero di morire. Appendice.

Si notino i seguenti Verbi di particolare osservazione. Mutarsi d' alcun luogo vale partirne. Bocc. g. 2. uel fine. Reputo opportuno di mutarci di qui, e andarne altrove.

Riposarsi da alcuna cosa si usa per cessar di farla, Bocc. g. 2. fin. Sogliono similmente, per onor della sopraveghente Domenica, da ciascuna opera riposarsi.

Ritrarsi da alcun luogo, o da alcuna cosa, vale partirsene, o distogliersi dal farla, Bocc, g. 4, u. 5. Ordinato, come di quindi si traessono, se n'andarono a Napoli. E n. 7. Avendo disposto di fare una notabile, e maravigliosa festa in Verona, subito, qual che la cagion fosse, da ciò si ritirasse.

Spacciarsi vale spedirsi. Fiorett. S. Franc. pag. 7. Il

più tosto, che potea, si spacciava da lui-

### CAP. VI.

# Della costruzione de Verbi Impersonali.

Denche a parlar con rigore, i soli infiniti de Verbi possano dirsi veramente inpersonali, perchè per se stessi sono indifferenti a qualunque persona, e niuna determinata ne esigono, contuttociò, uniformandoci al medo comune di parlare, chiameremo, co' Deputgi, e coi Buommattei, impersonal que Verbi, che si usano solamente nella terta persona, e che dovrebbono chiamarsi personali difettivi, ma si chiamano impersonali in questo senso e ch' e' non hanno tutte le persone. Di questi Verbi alcani hauno figura attiva, come accadere, altri passiva, come bucinarsi.

# PRIMO ORDINE DEGL' IMPERSONALI.

I Verbi di quest'ordine sono affatto assoluti, e non hanno caso ne avanti, ne dopo. Ecco i principali, da quali si potra prender regola per gli altri.

Piovere, tonare. Griff. Calvan I. 1. pag. 15. E piove alfin, quando si spesso tuona: Franc. Saccli. nov. 28. Egli è notte buja, e pioveggina. Cioè piove leggermente.

Nevicare. Bocc. g. 8. n. 7. S'è messa la più folia

neve del mondo, e nevica tuttavia.

Balenare. Dante Inf. cant. 22. Mostrava alcun de', peccatori il dorso, E nascondeva in men che non balena. Folgorare. Vit. Plut. Folgorò sì forte, che molti uo-

mini d'arme arser nella folgore.

Grandinare, Bocc. g. 5. b. 7. Grandinando tuttoria. Lampare, lampeggiare, e tempestare. Zibald. Andrein. pag. 102. Lá que la forza, e l' calore del sole non è, tempesta, e tuona, e lampa, e piove, e favento, e verno.

Appendice.

Alcuni de' suddetti Verbi si trovano col nominativo, c talvolta ancora con altro caso dopo. Petr. son. 33. Sospira, e suda all' apera Vulcano, Per riafrescar Paspre saette a Giove, Il quale or tuona, or nevica, ed or piove. Giov. Vill. 1. 11. c. 66. Iunanzichè la battaglia si cominciasse, pipove uma piccola acqua.

# Secondo Ordine degl' Impersonali.

Verbi di quest'ordine hanno il nominativo di cosa, che può essere generale, cioè questo, questa cosa, e spesso consiste in una preposizione, e talvolta il nominativo s'intende dal contesto.

Apparirei Gio. Vill. I. 6: cap. 26. Mostrando come era iniqua, come appare per la sua pistola.

Accadere. Bocc. g. b. n. 1. Egli pessimamente, secondo le qualità delle persone, e gli atti che accade-

vano , proffereva.

Abbisognare, bisognare, Gio. Vill. 1, G. e. 4, E vemissero a Cittade, e in oste quando abbisognasse. Supplisci: ch essi venissero. Bocc. g. 2, n. 1, Comé costoro ebbero udito questo, non bisogno più avanti. Cioè altra cosa.

Convenire. Petr. can 5. Perchè inchinare a Diomolto conviene Le ginocchia, e la mente. E per esser necessario. Bocc. n. 100. A che null altro rispose, se non che conveniva, che così fosse. Si usa in figura di personale, ma col senso di impersonale, Bocc. g. 7. n. 7, Per certo io il convengo vedere. Cioè, conviene, chi ia il vegga. E g. 3. n. 4. Conviensi adunque Luomo principalmente con gran diligenza confessare de suoi precuti, quando viene a cominciare da penitenza. Cioè conviene, che la uma si confessi etc.

Importare Gell. Circe Dial. 1. pag. 31, Che è quello, che importa più.

Mancare. Petr. son. 261. Poco manco, ch' io non rimasi in Cielo.

Fallare. Bogc. g. 7. n. 5. Vieusene deutro, e stassi con meco, e questo non falla mai.

Appendice prima.

Si osservino I seguenti Verbi di particolar significazione.

Valere si usa per giovare: Bocc. g. 6. in princ.' La
Reina le avea ben sei volte imposto silenzio, ma miente

valea.

Levare, rilevare, montare vagliono importare. Gio. Vil. 1. 10. c. 86. Assalivano l' oste, ma poco lebava, si avea Castruccio afforzato il cumpo. Daute Par. cant. 30. La legge natural nulla rileva. Bocc. g. 2. n. g. Tu diresti, e io direi, e olla fine niente monterebbe. Appendice seconda.

Andare la tal pena vuol dire; essere tal pena delle leggi stabilita al tal delitto. Bocc. e. 10. u. S. Come fostà si folke, che tu. confessassi quello, che tu non facesti giammai, andandone la vita? Ambra Cofan. att. 1. sc. 3. In queste cose bisogna esser cauto, ma dore he va l'capo, cautissimo

Essere si usa impersonale in significato di trovarsi Bocc.

soo n. 10. nel proem. Colci la ghale si vede indosso i panni più sereziati, è più vergati, e con più freej, si crede docece essere da mollo più tenutà, e più, che l'altra, onorata: non perisando, che, se losse chi addosso, o niulosso gliele ponesse, un asino ne portenebbe etoppio più, che alcuna di loro, ne perciò più da onorar sarbbe, che uno asino. L'in significato di esser vero, e per un eerto modo proprio della nostra lingua: Passav. L'ald. Il miglior giacere, e el più sano, è il giacere boccone, o quais, perocche ditte le membra destro stamo nel luogo loro: is e uno tosse già, che la persona avesse tossa; o asama, o altra infermità, che le facesse ambascia, o noja lo stare hoccone.

Far forza vale importate. Bocc. g. S. n. S. Disse il Zepa: Egli non è ora di desinare di questa pezza. Spinelloccio disse: non sa sorza, io ho altresì a parlar

seco d'un mio fatto.

Mostrare vale appanire. Bocc. Introd. Non è perciò così da correre, come mostra, che, voi rogliate fare. Gio. Vill. l. 1. c. 29. E così mostra, che Roma si reggesse a signoria di Re. 254. anui.

## Terzo Ordine degli impersonali.

Alcuni Verbi impersonali hanno dopo di se un genitivo, che acceuna materia della azione del Verbo. Eccone alquanti esempi.

Avvenire per accadere. Boce. Proem. Il che degl' innamorati nomini non avviene.

E così adinvenire, occorere, accadere, succedere, interconire.

. Appendice.

Il verbo divenire in senso di accadere si adopera dal Boccaccio a modo di personale. Cel prima de Neutri, ma il senso è d'impersonale. E g. 6. n. 4. Free chiaratra coscia della gru. E g. 8. n. 7. Che è della donna tua l'A cui la fante rispose: Messere io non so. Io mi credeva stamane trosorta nel letto, ma io non la trovai ne guivi, ne altrove, ne so che sia si divenula. Il senso di questi cempi si è: c. che losso accaduo della coscia di quella fante.

## Quarto Ordine degli impersonali.

I Verbi di quest'ordine hanno dopo di se un dativo.

Eccone alquanti.

Abbisognare, far luogo. Bocc. Proem. Se non a coloro, che me datarono, alli quali per avventura, per
lo lor senno, o per la loro buona ventura, non abbisogna, a quelli almeno, a quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare.

Accadere, avvenire. Guitt. lett. Come accade a' buoni: cost, fratello, mi pare, che accaggia a' cattivi. Bocc. g. 2. n. 7. Non altramente a lui avvenne, che

al Duca avvenuto era.

Appartenere, toccare. Bocc. Introd. Cio, che al servigio della sala appartiene. Bocc. g. 1. n. 10. Questa novella, la quale a me tocca di dover dire, soglio ve ne renda ammaestrate.

Importare presso i moderni, e nell'uso vale esser d'interesse, o di cura. Firenz. disc. an 13. Ti fanno por mente a quelle cose, le quali, ne a te, ne a me im-

portano.

Convenire. Bocc. Introd. Facendosi a credere, che quello a lor si convenga, e non si disdica, che all'altre. Restare. Bocc. g. 7. a. 10. Restara solamente al Re il dover novellare.

Ricordare, e rimembrare, dimenticare. Boco. g. 8. n. 7. Mi ricorda, esser non guari lontana dal fiume una torricella disabitata. Pett. son. 13. Ma rispondemi Amor: non ti rimembra, Che questo è privilegio degli amanti, etc. Amm. ont. dist. 21. rub. 2. amm. 5. Non mi si dimentica, che la invidia sempre arde a dir. male contra la buona religione.

Appendice prima.

Si osservino i seguenti Verbi di particolar significato:
Andare una pena, sopra addotto, si fa aucora di
quest ordine. F. Giord. Pred. A chi commette così gran

missatto, ne va la uita per giustisia.

Cadere si usa per appartenere. Bocc. g. 10. n. 6. E se a me di ciò cadesse il riprenderoi, io so bene ciò

ch' io ve ne direi.

Cader per mano vale venix l'occasione. Bocc. g. 7.
n. 10. Essi, secondoche lor cade per mano, ragionano
di cambj, e di baratti.

Corticelli, Gram.

Ba Della costrupione toscana

Calere vale importare. Bocc. g. 3. n. 6. Non ve ne

eaglian , no , io so ben' io ciò , ch' io mi fo.

Kane si usa per importare. Bocc. g. 5. n. 4. Che vi fa egli, perchè ella sopra quel veron si dorner I si usa ancora per essere utile, ma coll'accusativo, e la prepositione per. Bocc. g. 3. n. x. Nono aleuni si poco discreti nel voler pur mostrar di consocrere, e di sentire quello, che per loro non fa di sapere, che alcuna volta per questo riprendendo i disavveduti difetti in altrui, si credono la loro vergogna scemare, dove essi Paccrescono in infinito.

Fallare si usa per manore. Amm. Ant. Giunta. n. 153. All'avaro non falla cagione di negar servigio.

Rilevare, e montare, giù addosti, si fanno di questi ordine, per importare, o giovare. Petr. canz. 3o. Mainfine a qui hiente mi rileva Prego, sospiro, o lagrimar, ch'io facciu. Bocc. g. 2. n. 6. Che monta a te quello, che i grandissimi Re si facciano?

Appendice seconda.

Sono da notarsi i seguenti modi di dire-

Aver luogo vale esser necessario. Bosc. g. 8. n. 1. I dugento fiorini d'oro, che l'altrieri mi prestasti, non m'ebber luago, perciocchè io non potei fornire la bisogna, per la quale gli presi.

Far luogo vale abbisognare, come dal primo esempio

sopra addotto.

Non piaccia a Dio vale no. Boce. g. 2. n. 1. Il domandorono come non era costai attratto? A quali il Fiorentino rispose, non piaccia a Dio, egli è stato sempre diritto, come è qualunque di noi.

Venire con addieutivo vale riusaire. Boec. Introd. Tanto più viene lor piucevole, quonto maggiore è stata del

salire , e dello smontare la gravezza.

Venire il destro vale presentarsi l'opportunità. Bocc. g. 1. n. 10. Quando a piè, quando a cavallo, secondo che più il destro gli venia.

## Quinto Ordine degl' Impersonali.

Verbi di quest'ordine hanno dopo di se un ablativo, o un accusativo con la preposizione per, o altri casi propi del Verbo, o anche una preposizione: e vi ai possoso ridurre que Verbi passivi, i quali si adoperano in figura d'impersonali.

Curarsi Bocc. Introd: Non altrimenti si curava degli nomini , che ora si curerebbe di capre Alina di . and

Ragionarsi. Bocc. n. 1. Ragionasi adunque che, essendo Musciatto Franzesi di ricchissimo ; e gran mercalante cavalier divenuto etc. Questo Verbo è chiamato impersonale da' Deputati pag. 50.

Dirsi. Bocc. g. 4; n. 2. La maggior villania , che mai ad alcun ghiottou si dicesse. Anche questo Verbo

Credersi. Bocc. g., 2.n.4. Credesi che la marina da Reggio a Gacta sia quasi la più dilettevol parte d' Italia. Anche questo ò da Deputati accennato.

Bucinarsi. Vale andar dicendo riservatamente, e con riguardo. Bocc. g. 3. n. 4. Bucinavasi, ch'egli era de-

gli scopatori.

Udirsi , farsi. Bocc. g. 6. proem. Per la Reina , e per tutti fu un gran romore udito, che per le fanti e fa-

migliari, si faceva in cucina.

Ricercarsi. Vale far d'uopo. Cresc. lib. 8, c. 1, E perchè in questi cotali arbori si ricerca più l'ombra che'l frutto, non è da curare del lor cavamento, o letaminamento. · Aspettarsi vale appartenere, doversi Salviati Spin.

att. 2. sc. Q. Sotto nome di Ghibellino occupa, questo patrimonio, che di ragione s' aspetta a Guelfo-

Volersi si usa in vari modi per convenire. Bocc.n. 1. Questi Lombardi cani non ci si vogliono più sostenere. Cioè non convien sostenerli. E g. 4 n. 2. Comare, egli non si vuol dire. Cioè non convien che si dica. E 2.5. n. 10. Elle si vorrebbon vive vive metter nel fuoco. Cioè converrebbe metterle nel fuoco. E g. 8: n. 10. Ma che? fatto è: vuolsi vedere altro. Cioè convien vedere

# CAP. VII.

# Della costruzione de' Verbi Locali.

Abbiamo fin qui trattato della particolar costruzione di ciascun Verbo; ora passiamo a trattare della costru- .. zione comune de' Verbi, di quella cioè che può essere comune a più Verbi, benchè sieno di vari ordini. Cominceremo, all' uso de' Gramatici Latini, da' verbi locali., che sono quelli , i quali ricevono casi significanti

Della costrusione toscana

luogo. Tre cose vogliono considerarsi per relazione al luogo, la quiete, il moto, e la distanza. La quiete si chiama stato in luogo, moti sono principalmente tre, moto da luogo, meto per luogo, e moto a luogo. La distanza si è lo spazio, ch' è tra un luogo, e l'altro-

#### STATO IN LUOGO

Ne' Verbi di stato in luogo, regolarmente parlando, il luogo, siasi nome proprio, o appellativo, si mette in ablativo cella preposizione in semplice, o articolata. Gio. Vill. 1. 12. c. 88. Soggiorno alquanto in Forli-Bocc. proem. Nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano. E g. 2. n. 2. Sono la notte poi stato in buon luogo, e bene albergato.

Appendice prima.

Negli autori del buon secolo si trova non di rado negli stati in luogo usata la preposizione a inveçe d'in. Bocc. n. 7. Trovandosi egli una volta a Parigi in un povero stato. E n. 1. Piacevi egli, che il vostro corpo sia seppellito al nostro luogo? E g. 9. n. 9. Un buon uomo, il quale a capo del ponte si sedea. E g. 1. n. 4. Io non sono ancora tanto all' Ordine di S. Benedetto stato, ch'io possa avere ogni particolarità di quello apparata.

Appendice seconda.

Casa, singolarmente quando significa patria, riceve la preposizione a. Bocc. g. 5. n. 5. Se io fossi a casa mia, come io sono alla vostra, mi tengo io si vostro amico, che ne di questo, ne di altro io non farei se non quanto vi piacesse.

Stare a casa in un luogo, che trovasi nel Bocc. significa ciò, che volgarmente diciamo: star di casa. Bocc. g. 4. n. 8. E spiato là, dove ella stesse a casa,

incominciò passare davanti a lei-

Appendice terza. Ci sono alcuni avverbi, i quali hanno la forza del

caso de' Verbi di stato in laogo-

Quì, e quà vagliono in questo luogo, cioè nel luogo , dove è colui , che parla , e corrispondono all' hic de' Latimi. Petrar. son. qu. Qui mi sto solo, e come amor m'invita, Or rime, or versi, or colgo erbette, e fiori. Bocc. g. 3. n. 10. Non ti dare malinconia, filiuola, no; egli si fa bene anche qua-

Non è punto facile lo stabilire una regola ferma sopra l'uso di questi due avverbi, e il dir con certezza quando l'uno, e quando l'altro debba adoperarsi ; perchè le varie regole, che in ciò si danno da Gramatier, patiscono gravi difficoltà- Sembrani contuttociò verisiinile l'opinione del Buommattei tratt. 16. cap. 7., purche sia messa iu buon lume. Dico adunque con esso lui, che quando si tratta di accennare il luogo di chi ragional preciso, circoscritto, e particularizzato, come stanza, casa, chiesa, città, e simili, si adopera l'avverbio qui; ma quando si vole accennore il luogo del parlante con qualche confusione, e indeterminazione, come paese, contrada, o luogo non chiaramente circoscritto, si adopera l'avverbio quit. Così nel Boce, Introd. essendo le sette donne adunate in S. Maria Novella in Firenze, ed entrando in vari discorsi, Pampinea una di esse disse così: noi dimoriamo qui, al parer mio, non altramenti, che se essere volessimo testimone di quanti corpi morti ci sieno alla sepoltura recati, o d'ascoltare, se i frati di quà entro alle debite ore cantino i loro ufizi. Ecco quando parla della Chiesa , dove erano , dice , quì , e quando parla dell'abitazione, de' Frati a loro ignota, è così in confuse dice, quà. E u. 2. Giannotto mercatante in Parigi dice all' Ebreo: non credi tu di trovar qui chi il battesimo ti dea ? cioè in Parigi. Qualche difficoltà ci è g. 2, n. 1. dove Marchese in Trevigi accusa Martellino esistente nella Città medesima, anzi vicino a lui, e dice al giudice : egli è qua un malvagio uomo, che m' ha tagliata la borsa con ben cento fiorini d'oro, Ma si noti, che non si circoscrive ivi alcun luogo determinato, ma s'intende in quella contrada, o in quella folla di popolo , e perciò si adoperà quà,

Qul, e di quà si adoperano per significare: in questo mondo. Bocc Vst. Dant. pag. 224. Con assiduo studio pervenne a conoscere della Divina Essenzia, e dell'altre separate intelligeare quello, che per umano ingegno quì se ne può comprendere. Petrat. canz. 40. Perchè mai veder lei Di quà non spero, e l'aspettar m'è mai veder lei Di quà non spero, e l'aspettar m'è

noja.

Ci, e ce si adoperano in senso di gui, e quà. Boce, g. 2. n. 10. Di di, e di notte di lavora, e battecici la lana. Inuanzi al pronome relativo, e alla particella ne si adopera il ce sciolto, o affisso, Boce. n. 3.
Lo cy la farò dipignere. E g. 2. n. 3. n. 1. Sappi s'egic.

Ne composti si adapera il què, non già il qui. Bocc. g. 8. n. 7. Oh sirocchia mia, io son quassi. E g. 9. u. 5. Egli è una giovane quaggii, che è più bella,

che una lammia, il Man i sterebutonit est sono

"Cout, « coutà vagliono in cotesto: leogo, «cieb dov' è chi agolta, « corrispondono all'ithic de Latini: il primo accenna luogo circoscritte, « preciso, « e il secondo con qualche indeterminazione, e si as ne "composi. Boce. «, 7 n. n. 9 fo vi vidi levarvi, « porvè costì, dove voi stete, a sedere. E g. 3. n. 1. Se voi mi metterete costà entro, i o yi laverò l'orto. E g. 8. n. 7. Ed cett grave il costassi dimovare. F. Giord. O miseri, qual dolore avete di trovaçir ora costaggibi in tanti tormenti?

Là, e colà vegliono in quel luogo, illic. Bocc. g. 4. n. 10. Cominciarono a dire; chi è lu? Dant Inf. cont. 3. Fuolsi così colà, dove si puote Ciò, che si vuole. E dicesi ancora lassà, laggià, colassà, colaggià.

Là suole avere corrispondenza colle particelle quà, e qui, posponendosi ordinariamente alla prima, e preponendosi alla seconda. Bocc, g. q. ii. 8. Tu diventerai molto migliore, e più costumato, e più da bene là, che quì non faresti. E g. 8. n. 7. Senza star ferma, or quà, or là, si tramutava piagnendo.

Di là talvolta significa nell'altro mondo. Bocc. g. 3. n. 8. Di questo ti dovevi tu avvedere mentre eri di là, ed ammendartene. Riprensione fatta a Ferondo, a cui

era dato a credere, ch'egli era nel purgatorio.

fei, e quiei vagliono in quel luago, intendendosi del hogo, di cui si favella, ma dove non è, o non s'intende essere chi favella. Petr. son. 2. Era la mia virtude al cor ristretta Per fare ivi, e megli occhi sue difese. Bocc. fattod. Quantunque quivi così muojano i

lavoratori , come qui fanno i cittadini.

Su, e giù dinotato luogo alto, o basso, non solamente aggiuni, como sopra, ad altri avverbi, ma ancora da se sicsi. Bocc. g. 7. n. 1. Quando andasse, o tornasse da un suo luogo, che alquanto più su era. Passav. f. 5.. Vide Gesà Cristo su nell'aria, in quella forma che verrà a giudicare il mondo. Bocc. g. 7. n.6. Ecco. Messer, che torna, io credo, ch' egli siu giù giù nella coste. Altrove serve talvolta allo stato in luogo- e vale iu altro luogo. Dante Parad. princ: La gloria di colui, c che tutto muove Per l'Universo, penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove.

Dove, e Ove vegliono in quel luogo, not quale, o pure nel qual luogo, e corrispondono all'ubi de Latini, e si può usare l'uno, o l'altro secondo che torna meglio ad altrui. Nell'interrogare vegliono: in qual luogo. Bocc. Proem. La quale dove meno vera di forza, quivi più avara fu di sostegno. E n. 1. Giunto nella camera, dove Sier Ciappelletto giaceva. E g. 3. n. 8. Non acceva altro, che domandare: dove sono io l'E g. 7. n. 6. Ove se' un' rescri fuori sicuramente.

In vece di dove si usa U con l'apostrofo, ma è proprio del verso. Petrar canz. 46. U' sono i versi, u' son

giunte le rime?

Dounque, ounque, doeché, dove che sia, oveché, ove che sia vaglanio in qualuque liogo, ubicunque, o pute in qualche luogo, alicubi. Petr. son. 227. Dovunque io son, di, e notte si sopira. E cap. 2. Ovunque fur sue insegue, fui lor presso. Bioc. Lett. Pin. Ross. Pag. 271. In ogni parte, dove else noi ci siamo, con equali leggi siamo dalla Natura trattati. Eg. 2. n. 5. Non potremmo noi trovar modo, che costui si lavasse un poco dove che sis, che egli non putisse con fieramente? E Filoc. lib. 2. num. 129. Or ecco, anima gratiosa, ove che tu sii, rallegrati, chi to m' apparecchio di seguiarti. E Ninf. Fiescel, st., 71. Pauravendo, che non fosse stato Da qualche bestia morto ove che sis.

Da per tutto, per tutto vagiono ubique. Tratt. gov... fam. Lo padro di famiglia non può essere sempre da per tutto. Bocc. Introd. Quasi abbandonati per tutto.

languieno.

Dove sustantivamente significa luogo. Dante Parad. ant. 27. E questo Cielo non ha altro dove, Che la mente Divina, in che s'accendo L'amor, che il volge, e la virtà ch' e piove. E cant. 3. Chiaro mi fu altor, com' ogni dove, In cielo è Paradiso.

Dentro significa nella parte interna, intus de fuori, o di fuori, nella parte esternadi foris. Petr. son. 28. Di fuor si legge, com io dentro avvampi. Dante luc.

sant. 23. Stan li ranoschi pur cel muso fuori.

#### MOTO DA LUOGO.

 $\mathbf{N}_{\mathbf{c}}$  Verbi di moto da luogo, regolarmente parlando il luogo si mette in ablativo colle preposizioni, da, o di semplici o articolate. Gli esempi sono addotti in copia alla settima e de Neutri, e de Neutri passivi.

Appendice.
Al mote da luogo servono i seguenti avverbi-

Di quì, di quà vagliono da questo luogo, hinc. Boc. e. 7. n. 3. Innanzi chi to mi parta di quì, voi vedrete ti fanciul sano. E g. 1. n. 4, To voglio andare a trovar modo, come tu esea di quà entro. È alla stessa panicra si dice, di costà, di là, di colà.

Indi, quindi vagliono di quivi, o da quel hogo, rilluc, inde: siccome quinci vale da questo luogo, him. Petrar. son. 15. L'anima esce del cor per teguir voi, E con molto pensiero indi si svelle. Bocc. g. 8. n. 7. Comando al fante suo, che quindi non si partisse. g. 3. n. 7. Se io quinoi esco vivo, e scampo, in ciò fare quella maniera terrò, che a grado ti fia.

Doude, e onde hanno in se la forza del relativo, o vagliono di qual luogo, unde, o servono anche all'interrogazione. Boco, e. 2. n. 3. Cominciò piaccoolmente a ragionare, e domandar chi fosse, doude centise, e dove andasso. Petras. canz. 47. E poi domando: or donde! Sai tu il mio stato! anzi talvolta in se contenza l'ornò per la cassa sua, e cola la riportò, onde levata l'avea. Nov. ant. 7. Dimmi, onde se', e di che condisione! Ed egli rispose! to son di Soria, e son Re. Altronde vale da da vale da qual con esta la vale da la vale da qual con esta con est

n. 5. Facendo sembiante di venire altronde, se ne salt in cusa sua.

Di su, d'in su serve ancora a questo moto, ma di essi vedi nelle preposizioni.

#### MOTO PER LUOGO.

Ne' Verbi di moto per luege, il luege si mette maccussitivo colla preposizione per. Bocc. g. 3. n. 7. Che evoi del suo estilo , e dell'essere andato (aprino per lo mondo sette anai uon siate cagione, questa non si può negare.

Appendice prima.

Talvolta la particella s', sciolta, o affissa, esprime il caso del moto per luogo. Bocc. g. 3. n. 3. Per ogni volta, che passar vi soleta, credo, che poscia vi apassato sette. Ed or volesse Iddio, che il passarvi, ed il guatarmi gli fosse bastato. E così diceva quella donna perchè cra lontana da casa sua; che se fosse stata in casa sua, si sarebbe servita della particella ci, la quale può avere la medisima forsa.

Appendice seconda,

Quando il passaggio non è per quel luoço, ma vicino de cso, si usa la particella da. Bocc, g. 5. n. 6. Sovente dalla Cuba passando, gliele cenne per avventura vedutat un di ad una finestra. E. g. 3. n. 5. Veggendo da casa sua molto spesso passare.

Apprendice tersa.

Al moto per luogo appartengono i seguenti avverbj.

Indi vale per quel luoga, illac. Dante Purg.caní.16. Or può sicuramente indi passarsi. E gli si aggiugue talora la particella per. Dante Inf. cant. 9. Or drista 'i nerbo Del viso su per quella schiama antica Per indi,

ove quel fumo è più acerbo.

Quindi vale lo sitesso. Boce. g. 2 n. 7. Pasto quindi ma gentiliuomo, il quale veggendo la neve, subitamente immaginò ciò, che era. E gli si aggiugne talvolta la particella per. Boco. g. 2 n. 3. Alessandro levatosi, e per quindi della camera uscendo etc. E g. 10 n. 3. cominciò a fare le più smisurate cortesie, che mai facesse alcuno altro, a chi andava o, o veniva per quindi.

Dove esprime talora il caso del moto per luogo, colla forza del relativo. Pier. Creso. lib. 10. cap. 32. Si fanno altre tagliuole, colle quali generalmente si posson pigiare tutte le bestie per gli piedè, e per le gambe, e tenendosi occultamente nei luoghi, dove passano.

Donde si usa nel moto per luogo, per esprimer la forza del relativo. Bocc. g. 5. n. 3. Si mise tanto fra la selva, ch' ella non poteva vedere il luogo, donde in quella entrata era. Cioè: per cui. E. g. 10. n. 3. Non per quella via, donde tu qui venisti, ma per quella, che tu vedi a sinistra.

## MOTO A LUOGO.

Tre moti comprende il moto a luogo, cioè il moto a luogo prepriamente tale, che è movimento ad un termine, che si fa, o che si è faito: il moto verse luogo ch' è movimento, che s' accosta, o o s' undrizza ad un termine: e il moto infino a luogo, ch'è movimento terminato, o da terminarsi in un luogo-minato, o da terminarsi in un luogo-

Il caso del moto a luogo propriamente tale è l'accusativo colla preposizione a. Bocc, g. 2. n. 3. Andiamo.

noi con esso lai a Roma.

Appendice prima.

Quando il termine del moto è un Reguo, una Provincia, o pire un liugo non chiaramente circocritto, si adopera la preposizione in. Bocc. g. 5. n. 8. Come se in Francia, o in Ispagna, o in alcun altro luogo lontano andar polesse. E. g. 2. n. 4. Andonne con esse in Cipri. E. g. 1. n. 7. Fattosi adunque la via insegnare, non virvenado alcun, che o andasse, temette, non per siciogara gli venises sunarita, e quinci potere andare in parte, dove così tosto non troveria da mangiare. Appendice secondas.

Quando il moto a luogo ha forza di andare dentro al luogo, si adepera la preposizione in. Bocc. g. d. n. 10. Nella camera se ne venne. E nell' Introd. Ed ecco entrar nella Chiesa tre giorani.

Appendice terza.

Il caso del moto a luogo vien espresso spesse volte e

da particelle, e da avverbj, come segue.

Ci, e vi siguificano a questo o a cotesto luigo. Booc.
n. 1. Io non vorrei che vi guardaste, perchè to sia in casa di questi uscieri, io non ci ho a far nulla, anzi ci era venuto per dovergli ammonire. E g. 10. n. 3. Niun fu, che uni a casa mia capitasse, ch'io nol contentassi a mio potere di ciò, che da lui fu domandato. Venisivi tu vago della mia vita, perchè sentendolati domandare, prestamente deliberai di donardati. E g. 3. n. 8. S'egli avviene, che tu mai vi torni, fa, che tu non sii mia più geloso.

Servono al moto a luogo gli avverbj sopra addotti nello stato in luogo. Bocc. g. 4. n. to. Tu te ne dovevi andare a casa tua, e non venir quì. E g 5. n. 20. Quà divotamente v' appresserets a vedergti. E g.

3. n. 6. Fatti in costa, non mi toccare. E. g. 2. n. 5. Andianne la , e la erenlo spacciatamente. E g. 6. n. 1. Essendo forse la via lunghetta, di là, onde si partivano, a colà, dove tutti a piè d'andare intendevano. Passar, fol. 270, secondo il Vocab., e le edizioni: Dov'è Pamore, e l'piacere, ivi va l'occhio. Matt. Vill. 1. 1. c. 37. Ridussonsi nella Rocca di sopra , e ivi ridussono tutte le loroi cose. E lib. 11. c. 30. Per gli cavalieri, e masnadieri, che quivi erano rifuggiti, niente vi poterono acquistare. Petrar. canz. 30. Dove se giunto, e onde se' diviso? Bocc. g. q. n. 1. Non poteva discernere ove s' andava. E. g. 8. n. 10. Egli era disposto d' andare, dovunque a tei fosse a grado. E Tescid. lib. 4. ott. 9. Poi dove ch' io gli gissi Altro che ben non credo, che sentissi. E Fiamm. 1. 5. n. 3. O figliuola, ove corri ? E g. 4. canz. Ch' ora ch' io vado il sentirò minore. E g. 2. n. 2. Non sappendo perciò, che'l suo fante là , o altrove si fosse fuggito. Dante Purg. cant. 26. Come se tu non fossi ancora Di morte entrato dentro dalla rete, Bocc. g. 5. n. 5. Come agvenisse che Giacomino per alcuna cagione da sera fuori di casa andasse.

Via particella riempitiva pare che ne' moti a luogo significhi andare altrove. Bocc: g. 2. n. 1. Che in luogo di somma grazia via il lasciasse andare.

#### MOTO VERSO LUOGO.

Il caso ordinario di questo moto è l'accusativo colla preposizione verso, o inverso. Bocc. g. 2. n. 8. In posero abito n' ando verso Londra, E. g. 2. in. Prestro adunque le donne, e gli uomini inverso un giardinetto la via.

Appendice prima.

Si adoperano le dette preposizioni anche col genitivo, singolarmente quando il termine, a cui s'indirizza il moto, è persona. Petr, son. 108. L'ali spando Verso di voi, o dolce schiera amica. Bocc. Filoc. lib. 10. 30. Tempo gli parve di mostrare la sua pietà in verso di coloro.

Appendice seconda.

I Poeti adoperano ver, o in'ver in luogo di verso, o inverso. Dante Parad.cant.5.St vid' io ben più di mille splendori Trarsi ver noi. Tass. Gerus. cant. 17. ott. 1.

172 Della costruzione toscana Gaza è Città della Giudea nel fine, Su quella via, ch' in ver Pelusio mena.

Appendice tersa.

In vece di verso usano di dire i moderni alla solta col genitivo espreso, o tacito. Firenz. Disc. anim. pag. 42. Preso quel rasojo in mano, se n'ando alla velta sua. Tacit. Davanz. stor. lib. 3. pag. 301. Volundo Antonio, con parte de cavalli alla volta d'Italia, gli fia compagno Anio Varo.

Appendice quarta.

In su, o in giù coll' articolo inuanzi servono a questo moto, e vagliono verso il basso, o verso l'alto. Bocc. g. 3. n. 6. L'acqua è pur corsa allo 'ngiù, come ella dovera. Fireux. Trinuz. att. 3. sc. 2. lo gli vo mettere

in su un carro, che vadia da se allo nsu, nonche allo ingiu.

#### MOTO INFINO A LUOGO.

It caso ordinario di questo meto sembra ua detivo, ma è uno accusativo, colla prepussione fino, infino, e sino. Bante Conv. pag. 87. I raggi non sono altro, che un lume, che viene dal principio della luce per l'aere fino alla cosa illuminata. Gio. Vill. lib. 10. cap. 76. Gli vennero inconvo infino a S. Giovanni Laterano. Bocc. Vit. Dant. pag. 233. S'era molle volte udito le sue laudi portare sino alla stelle.

Appendice prima.

La detta preposizione talvolta riceve altri casi, e altre particelle. Matt. Vill. lib. 9. cap. 43. Il corpo si serbò fino nel di seguente. Bocc. 9. 10. 11. 9. lo era teste in penziero di mandare un di questi mies infia vicin di Pavia. Gio. Vill. lib. 12. c. 63. La sua gente scorse sino presso a Parigi.

Appendice seconda.

Finché, fintantochè, infinché, infinattantochè servone a questo moto, e portano al soggiunivo d'un altro verbo, di cui l'asione sia termine di quella del Verbo priucipale. Bocc. g. 5. u. 10. Chi te la fa, fagliete, e se tu non puoi, tenloti a meme finché tu possa. Tratt. Sap. Lo mão cubre non pub essere in pace, finatlastoché egli non si riposi in voi. Pier Cresc. 1. 9. cap. Ed escune il sangue, infinché il cavallo giast intralica. Bocc. g. 8. u. y. Che alcun non v'entrasse densea. Bocc. g. 8. u. y. Che alcun non v'entrasse densea.

tro, infinattantoché egli tornato fosse. Si trovano però auche coll'indicativo. Bocc. g. 5. priuc. Su per le rugiadose grès infinattanto che alquanto il sole fu alzato, colla sua compagnia diportando s'andò. E g. 10. n. 4. Niuno doversi muovere del luogo suo, finattantochè io non ho la mia novella finata.

#### DELLA DISTANZA D' UN LUOGO DALL'ALTRO.

Avendo noi qui trattato del luogo, non sara affatto fuor di proposito di dir qualche cosa dello spazio fra' luoghi, o sia della distanza d'un luogo dall'altro.

Quando il Verbo ha dopo di se un addictivo, che significhi distanza, il termine pinicipale si mette in ablativo celle preposizioni du., o di., e la misura della distanza si mette in ablativo senza la preposizione. Bocc. g. 3. a. z. Parlungo villa assai vicina di qui. E. g. 3. n. 1. Il luogo è assai lontano di qui. E. g. 4. n. 9. E fosse l'uno lontano dall'altro ben dicce miglia.

Quando il Verbo ha dopo di se una preposizione, il caso è tale, quale per se lo esige la preposizione.

Lungi, lontano, discosto, e simili esigono il termine principale in ablativo con preposizione, o talvolta in derivo, e la misura della distaura in i-blativo senza preposizione. Bocc. g. 2. n. 9. Si rimase ben venti miglia lontano. Pier Cresc. 1, 5. c. 10. Lungi dalla radice tre dita. Vit. S. Marg. Discosto alla terra cinque miglia.

Vicino, presso, e simili, che dinotano poca distanza, si trovano comunemente col dativo, non di rindo col genitivo, e talora coll'accusativo. Bocc. g. 2. n. 4. Assni presso a Salerno è una costa sopra il mare riguardante. E g. 8. n. g. E andando carpone, infin presso le donne di Ripole il condusse. E g. 8. n. g. Tra salci, ed altri alberi presso della torricella naexoso era. Buette parad. cant. 6. Si riteane Vicino a' monti, de' quai prima uscio. Bocc. g. 10. n. 3. Tu puoi di quinci vedere forse un mezzo miglio vicin di qui un boschetto.

Presso aggiunto alla misura della distanza, in senso di circa, vuode il dativo. Bocc. g. 8. n. g. Presala di peso, credo chi lo la portassi presso a unn balestrata. E. g. 2. n. 2. La notte oscura il soprapprese di lungi dal castello, presso ad un miglio.

Ci si adopera in senso della relazione de' due termini

Ivi, o simile particella, mettendo in dativo la misura della distanza, vale da quel luogo. Bocc. g. 5. n. 3. I pastori dissero, che ivi forse a tre miglia era un castello.

La preposizione a aggiunia alla misura della distanza, vale talora in circa. Boce. g. 1, n. 7. Domando, quanto! egli allora dimorasse presso a Parigi; a che gli fu risposto, che forse a sei miglia.

A' Verbi significanti moto la misura del moto si suole, agginguere in ablativo senza preposizione. Bocc. g.5,n.4,a Non essendo più che sei miglia camminati. E g. 5. n.8, Esso bene un mezzo miglio per la pigneta entrato.

## CAP. VII.

11 nhanath Di varj casi , che sono comuni a molti Verbi.

Iltre i casi locali, ci sono altri casi comuni a molti Verbi, i quali per brevità ridurremo in questo capitolo. Del dativo comune.: . ,

Ammettono talvolta i Verbi un dativo di quella persona, in grazia', utilità, o incomodo della quale ridonda l'azione del Verbo, ed è maniera Latina. Boec. g. 10. n.S. Qualunque altro avuta l'avesse ( quantunque il tuò amore enesto stato fosse ) l'avrebbe egli a sc amata più tosto , che a te.

De' casi di tempo.

I Verbi che significano azione transitiva, o intransitiva ricevono il caso del tempo in ablativo senza preposizione, o sia in accusativo. Gio. Vill. lib. 3. cap. 4. Regno Lottieri in Italia sette anni. Cronish. Amarett, pag. 30. Lino di Roma sedette Papa anni quindici. Bocc. g. 2. n. 6. Bove poi molto tempo si crede, ch'essi tutti felicemente vivessera.

Quando il tempo non si accenna preciso, ma in circa, è molto in uso presso a' nostri Autori la preposizione, di presso col dativo. Bocc. g. 1. n. 10. Essendo già vecchio di presso a settanta anni. Ovvero vi si appone : in quel torno , che significa circa , intorno. Boce. g. 5.

n. 5. D'età di due anni , o in quel torno.

Lo spazio del tempo decorso, o da decorrere da mo prefisso termine si suole esprimete colla particella ivi, ponendo il tempo in accusativo colla preposizione a. Bocc. g. 4. n. 3. Ivi a pochi giorni si trovò colla Nienteta. E tivolta si tralascia la particella ivi, ed è maniera elegante degli Autichi. Nov. ant. 46. Tolse per moglie una gentidonna della terra: menolla, e fece a due mesi una fanciulla.

De' casi d' istrumento , o di mezzo.

L'instrumento, e il mezzo si soglion mettere in ablativo colla preposizione con. Bocc. g. 3. n. 7. Per voi non rimase, mostrandovi ogni ora più erudele, chi egli non s' uccidesse colle sue mani. E g. 4. n. 5. Con un cottello, il meglio che potè, gli spicco dallo imbusto la tetta. E g. 4. n. 5. Non essendo alcun de baron spoi, che con prieghi di ciò si sforzasse di rimnoverlo, il condannò nella testa.

Talvolta per proprietà di linguaggio l'istrumento si mette in gentivo, come notammo nella sesta degli attivi.

De' casi di cagione.

La cagione per cui altri opera, si sool mettere in accusativo colla preposizione per. Bocc. g. 2. n. 9. Il quale già riconoscendola, e per vergogna quasi mulolo dive-

nuto, niente dicea.

Talvolta si mette in dativo. Gio. Vill. lib. 7. cap. 40. Uccise di sua mano con uno stocco il detto Arrigo, per vendetta del Conte Simone di Monforte sun padre, morto a sua colpa. Bocc. g. 4. n. 2. so voglio, che in luogo delle busse, le quali egli vi diede a mie cagioni, che voi abbiate questa consolazione.

Talvotta si tralascia la preposizione. Bocc. eg. 10. n. 8. I cui santissini effetti neggi radistime volte si veggono: in due, colpa, e vergoqua della mirera cupidigia demortali. Colo per colpa. E il Vocabolario la giudica forma quasi avverbiale. In fați si trova în altri resunți alto stesso modo. Dante Pard. canti. Al rade volte, padre, e ne cogle Per trionfare o Cesare. o Poeta, Colpa, e vergoqua dell'amane voglie. Dittam 1. 6. cap. 3. Questo monte, duŝi si , futto è silvestro, Colpa, e vergoqua di que', che son ora, Che miran solo in terra, e da sinestro.

Per conto si usa da Toscani col genitivo in senso di

170 per cagione. Bembo lett. 2. É per conto di lei, e per vostro ne sentiva io doppio, e gravissimo dolore. Si dice anocra dello stesso significato a conto. Redi tom. 1. lett. 289. Ma il Signor Gori a conto di Siena per avervi il parentado della moglie, è uomo da giudicar forse a fuovo di Farnese.

Così ancora dopo i Verbi si mette la cagione in genitivo. Bocc. g. z. n. z. Di anoroso desto ardeva. E. g. 8 n. 7. Oltre agli altri suoi dolori, credette di sete spasimare. Si trova talvolta negli antiobi col dativo. Franco Sacchetti cit. dal Vocab. V. Dolore. Se fu la preflessi, o venisseli meno, tu morresti a dolore.

De' casi di fine.

Il fine si suol mettere in accusativo colla preposizione per. Bocc. g. 9. n. 9. Molti di diverse parti del mondo a lui, per loro strettissimi, ed ardai bisogni concorrevano per consiglio. Talora, per lo solito genio della lingua, si trova colla preposizione a in forza del gerundio latino. Bocc. g. 8. n. 9. Mi metterò la roba mia dello scarlato, a vedere, se la brigata si rallegredà. E. g. 4. n. 3. Che senza dolertene ad alcun suo parente, lasci fare a me, a vedere se lo posso raffrenare questo Diavolo scatenato.

De' casi di modo.

Il modo si suol mettere in shlativo colla preposizione con, o in. Bocc. g. 1. n. 8. Tito non restando di piagnere, con fatica così rispose. Petr. son. 89. Sennuccio io vo che sappi in qual maniera Trattato sono.

Talvolta si mette in dativo. Bocc. Lett. Pin. Ross. pag. 273. Morendo a stento, fu langamente obbrobrioso spettacolo. E g. 3. n. 6. Alla maniera Alessandrina ballo.
Talvolta in cariffica Doute Paral.

Talvolta in genitivo. Dante Parad. cant. 3. La grazia Del sommo Ben d'un modo non vi piove.

Talvolta in accusativo colla preposizione per. Bocc. g. 3. n. 3. Per assai cortese modo il riprese.

De' casi di compagnia.

La persona compagna nell'azione si mette in ablativo colla preposizione con. Bocc. n. ult. Con Griselda lungamente, c. consolato visse.

## CAP. IX.

## Della Costruzione degl' Infiniti de' Verbi.

L'infinito ha tre tempi, presente, passato, e futuro; ma non la voce priopria, se non quella del presente, come amare; perche nel passato si forma dal Verbo essere, e da guere congiunto col participio del proprio Verbo, come avere, o essere amato; e nel futuro si forma dalla voce del presente, preponendovi l'infinito di essere, di avere, o di dovere, transezzandovi col primo infinito la preposizione per, e col secondo a, e col terzo infinito non ponendovi alcuna preposizione, come essere per amare, aver ad amare, dover amare,

Ora non avendo l'infinito persone, nè numeri, per se stesso è inderminato, e perciò ha hisogno di un Verho finito, che l' renga, e lo determini ad una certa, e particolar significazione. Ciò si vede chiaramente di questi esempl. Boco e, 4. nel proem. Assai manfestamente posso comprendere, quello esser vero, che sogliono è sasy dire, che sola la miseria è senza invidia nelle cosa presenti. E g. 4. n. 3. Carissimi giovani, la nostra usanza vi può avere rendui certi, quanto sia l'amore, ch'io vi porto. E g. 6. n. 1. Conoscendo, che il Cavaliere era entrato nel pecoreccio, nè era per riuscirne, piacevolmente disse.

E perchè la costruzione degl' infiniti è molto varia, porreino quì alcune osservazioni tratte dal Cinonio Tratt. de' Verhi dal cap. 42. fino al cap. 55.

Osservazione prima

Gl'infiniti de Verbi attivi, eura variare la loro voce, riccrono il senso passivo; e così gl'infiniti de' Verbi neuri passivi, senra l'affisso, ricevono il senso neutro passivo. Bocc. g. 5. n. 8. nel tit. Invita i parenti suoi, e quella donna amata da lui ad un desinare, t la quele questa medesima giovane sbranape. Cioè essere sbranta. E. g. 5. n. 3. Aveva ad un ora di es stesso paura, e. della stan giovane, la quale tuttavia gli pareva di vedere, o da orso, o, da lupo strangolare. Cioè essere strangolata. Nov. aut. 36. Jo sono costumato di levare a provvedere te stelle. Cio di levarni.

Osservazione seconda.

Riceve l'infinito innanzi a se l'accusativo alla maniera
Certicelli Gram.

de Latini , e se ne trovano molti esempj degli Antichi-Alcuni stimano, che una tal costruzione sia alquanto spiacevole, e poco amica della lingua Toscana. E veramente i pronomi me, e te, che si veggono spesso negli scrittori del buon secolo inuanzi all' infinito, oggi non si adoperano, e senton del duro, e del troppo antico. Ma i pronomi se , lui , lei, e simili , adoperati dal Boccaccio nella sua miglior prosa , cioè nel Decamerone , tornano bene anche in oggi, e hanno grazia. Bocc. g.o. n. 4. Per tutto dicendo, se il palafreno, e panni aver vinti all' Angiulieri. E g. 4. n. 1. Niuna laudé da te data gli fu , che io lui operarla , o più mirabilmente , che le tue parole non potevano esprimere, non vedessi. E g. 3. n. q. Che la guardia, e'l governo del Contado prendessero, e al Conte significassero, lei avergli vacua, ed espedita lasciata la possessione.

Ha spesse volte l'infinito un nominativo dopo. Bocc, g. 4. n. 8. Adirata, non del non volcre egli andare a Parigi, ma del suo innamoramento, gli disse una gran villunia. E. g. 5. n. 1. Si vedeva della sua speranza, privare, nella quale portava, che se Ormisda non la prendesse, fermamente doverla avece egli.

Osservazione quarta.

Ha non di rado l'infinito avanti di se la particella di, ed esprime la forza del gerundio in di de' Latini. Bocc. Introd. Ed in questa maniera stettero tanto, che tempo parve alla Reina d'andare a dormire-

Talvolta si adopera per leggiadria, o per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 8. n. 7. M me si conviene di guardar l'onestà mia si, che io coll'altre donne possa andare a fronte scoperta. E. g. 4. n. 8. nel princ. Alcuni, al mio giudicio, sono, i quali più che l'altre genti credon sapere, e sanno meno, e per questo non solamente a' consigli degli uomini, ma ancora contra la natura delle cose presumono di opporre il senno loro.

Osservazione guinta.

L'infinito, prendendovi la particella a, forma vari modi di dire, i quali esprimono le seguenti maniere di parlare Latine, e ancora Toscane.

11 gerundio in do, de Latini. Bocc. Fiamm. lib. 4. nn. 64. Le quali cose, ed antichissime, e nuove a' moderni animi sono non picciola cagione di diporto, ad audarle mirando. Cioè andandole mirando.

Il gerundio in di. Dante Conviv. pag. 133. Tanta fit l'affesione a producere la creatura spirituale, che la presenzia d'alquanti, che a mal fine doveano venire, non doven, ne poten Dio da quella produzione rimuovere. Cioè di producere.

Il gerundio in dum, Bocc. g. 1. n. 5. Come valorosa donna dispostasi ad onorarlo, fattisi chiamare di que! buoni uomini, che rimast v' erano, ad ogni cosa opportuna, con loro consiglio, fece ordine dare.

Il supino in um. Bocc. g. 1, nel fine. Comandò, che ciascuno insino alla seguente mattina s'andasse a ripo-

sare. Cioè iret dormitum.

Il futuro in rus. Passav. f. 42. Chi del tempo, ch' è a venire, presume, fa ingiuria a Dio, il quale riserva a se il disporre, e'l dispensare il tempo. Cioè quod genturum est.

Il futuro in dus. Bocc. g. q. nel fine. Trattasi la corona, quella in capo mise a Panfilo, il quale solo

di così fatto onore restava ad onorare.

Il supiuo in u. Dante Purg. cant. 22. Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber, che trovammo in messa strada, Con pomi ad odorar soavi, e buoni. Cioè olfactu suaves. E di tal sorte sono quel forti a sostentare, e grave a comportare, che nel Boccaccio si leggono. "

Il participiale de' Latini. Bocc. g. 8. n. 7. Ma il modo, ch' ella abbia a tenere intorno a ciò, attendo di dire

a lei, quando, e dove più le piacerà.

Il gerundio Toscano. Bocc. g. 4. n. 10. Disse a suoi parenti, che, dove un osso fracido, il quale aveva nella gamba, non gli si cavasse, a costui si conveniva del tutto, o tagliare tutta la gamba, o morire, e a trargli l'osso potrebbe guerire.

Si adopra ancora l'infinito coll'a innanzi per ripieno. o per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 5. n. 3. Esso non

ardiva a tornare addictro.

Osservazione sesta.

Circa l'infinito coll' a innanzi ci hanno alcune forme

di dire Toscane, che qui accenneremo.

Il Verbo essere congiunto coll'infinito di altro verbo mediante la particella a, esprime il significato del modo e del tempo finito di quel Verbo, corrispondente al modo, e al tempo dello stesso Verbo essere. Bocc.g.3.n.i. lo mi credo che le Suore sien futte a dormire. Cioè dormano. E g. 5. n. 8. Che Fenerdi, che viene, voi facciate 11, che M. Paolo Traversari, e la moglie, e la figliacia, e tutte le donne lor parenti, e altre che vi piacerà, qui sieno a desinare meco. Cioè desinoro, o vengano a desinare. Dante usa allo stesso modo il Verbo stare. Inf. cant. 34. Altre stanno a giacere, altre stanno erte. Cioè giacciono.

Talvolta la particella a preposta all'infinito gli fa aver la forra del sogguntivo. Petrar. son. 56. Questi avez poco andare 3d esser morto. Cioè poco mancava, ch' ei morisse. Boco. g. 5. n. 1. Né vaghezas di preda, nà odio, ch' io abbia coatra di voi, mi fece partir di Cipri a dovervi in messo mare con armata mano assaire. Cioò affinche io vi assalissi.

Osservazione settima.

L'infinito preponendovi la particella da, esprime la seguenti forme di dire Latine. Il gerundio in di. Boce. G. onel fine. Parendo lor tempo da dover tornare verso casa, con soave passo, molto della bellezza del luogo parlando, in cammino si misero.

onde s'avvisava, ma da vegghiare con una sua vicina.

Il gerundio in dum. Bocc. g. 19. n. 2. Alla abate se n'andò, e domandollo, come star gli pareva, e se forte si credeva esser da cavalcare.

Il participiale in significazione attiva. Bocc. n. 1. nel proem. Se spezial grazia di Dio forza, ed avvedimento non ci prestasse, la quale a noi, ed in noi non è da oredere, che per altro nostro merito, discenda, ma dalla sua propria benignità.

Il participiale in significazione passiva. Bocc. Proem. La gratitudine, secondo che io credo, trall'altre virità è sommamente da commendare, e il contrario da biasimere.

Il futuro in dus. Bocc. g. 10. n. 8. Se essere le pare ingannata, non io ne son da riprendere, ma ella, che

me non domando, che io fossi.

Quando dopo l'infinito v'è un nominativo, la particella da coll infinito esprimono un significato finito dello asseso verbo, attribuito a quel nominativo agente. Bocc. n. 1. Coteste son cose da farle gli scherani, e di rei uomini. Cioè che le fanno o le farchbono. E g. 2. n. 5. Che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte,

e massimamente un forestiere. Cioè che v'andasse, o vi dovesse audare.

Osservazione ottava.

L'infinito dopo i pronomi chi, cui, che, o gli avverbj dove, ove, donde, e simili, ha la forza del soggiuntivo Boec. g. 2. n. 2. Qui è questa cena, e non saria chi mangiarla. E g. 3. n. 7. Quivi di fargli onore, e festa non si poteano veder sazi, e spezialmente la donna , che sapeva a cui farlosi. E g. 4. n. 1. Di Guiscardo ho io già meco preso partito, che farne, ma di te , sallo Iddio , che io non so , che farmi. E g.6. n. 5. Non sappiendo dove andarsi, se non come il suo ronzino stesso, dove più gli pareva ne la portava. Petrar. p. 1. canz. 13. Che la mia vita acerba, Lagrimando trovasse ove acquietarsi. Bocc.Filoc.lib.5.pag. 22. E vo cogliendo queste erbe, acciocche de liquori di esse facendo alcune cose utili a diverse infirmitadi, io abbia doude vivere.

Osservazione nona.

L'infinito, preponendovi la preposizione per , ha diversi significati.

Esprime il futuro in rus de Latini. Bocc. g. 4. n. 4. Gli dicesse, che ella infra pochi di era per andarne

in Granata.

Accenna prossima disposizione ad un'azione. Bocc Introd. I cotali son morti , e gli altrettali son per morire. E g. 9. n. 3. Io odo fare alle femmine un si gran romore, quando sono per partorire.

Dinota fine. Bocc. g. 10. n. q. Credendo costui essere un gran barbassoro, per mostrare di avere a grado la sua venuta, una gran coppa dorata, la quale davanti aveva, comando, che levata fosse, ed empiuta di vino,

e portata al gentiluemo.

Insieme col fine dell' operante dinota ancora l'effetto. Dante Par. cant. 12. Domenico fu detto, ed io ne parlo Siccome dell'Agricola, che Cristo Elesse all'orto

suo per ajutarlo. Cioè perche l'aiutasse.

Talvolta ha forza di benchè col soggiuntivo. Bocc. gi 10. n. 5. Essendo alta donna gravi le sollecitazioni del cavaliere, e veggendo, che per negare ella ogni cosa da lui domandatole, esso perciò d'amarla, ne di sollecitarla si rimaneva, con una nuova, e, al suo giudicio, impossibil domanda si penso di volerlosi torre d'addosso.

Della costruzione-toscana
Talvolta esprime il geruddio in do de' Latini, Petr. son,
68. Piaga per allentar d'arco non sana.

L'infinito con altre preposizioni equivale al gerundio Toscano. Bocc. g. 7. n. 4. Esso mi credette spaventare col gittare non so che nel posso. E g. 3. n. 8. Quantunque Ferondo fosse in ogni altra cosa semplice, edissipito, in amare, questa sua moglie, e guardarla bene era savissimo. E g. 1. n. 5. Le quali parole per sì fatte maniera nell'animo del Re di Francia entrarono, che senza mai averla veduta, di subito ferventemente la caminiciò ad amare.

Osservazione undecima.

L' infinito coll'articolo singolare esprime un significato finito del suò Verbo. Bocc.g. 10.n., "Signor mio, il volere io le mie poche forze sottoporre a gravissimi pesi, m'è di questa infermità stata cagione. Cioè ch'io abbia voluto.

Osservazione duodecima

Nella nostra lingua l'infinito in singolare si usa a maiera di nome cou articolo, preposizione, o altro equivalente, e anche sent articolo affatto. Boco. Introd. Le leggi, nelle sollecitudini delle qualit è il ben vivere d'ogni mortale. E g. 2. n. 5. E questo pentere non avendo luogo, vi starchè di maggior noja cagione. E g. 4. n. 1. Appresso mangiare, seconda la sua usanza, nella camera n' antò della figliuola. E g. 3. n. 3. Per assai cortese modo il riprese dell'intendère, e del guardare, ch' egli eredeva, ch'esso facessa a quella douncia, più toto diletto, che affizione al lungo andare, con molto mio maggior piacere, della presente maniera parlando, ubbidirò la Reina, che della precedente non fece il Re.

Invece dell'articolo si prepone talvolta, per un vezzo toscano, la preposizione a ull'infinto. Bocc. n. 4. Io estimo, ch'egli sia gran senno a pigliarsi del bene quando Domeneddio ne manda altrui. E g. 8. n. g.

Che cosa è a fuvellare, e ad usare co' savi !
Osservazione decimaterza.

L'usare l'infinito a modo di nome in plurale, è cosa affatte propria della lingua nostra. Boèc. Introd. Né ancero dar materia agi invidiosi di diminuire in niuno atto l'onestà delle valorose donne con isconci parlati. Passay, f. 215. Alcuni si gloriano di avere begli, e

cari libri, e d' aver pressois vestiti, belle immagini, o belle dipirture. Salvin. disc. tom. 1. psg. 65. Il conoseere Iddio facilore del tuito, e conoscendolo, adorato, e dargli gloria, tra tutti quanti gli esseri dotati d'unima, è proprio ed unico pregio dell'uome.

Osservazione decimagharta.

Talvolta in bocca di persona agiana da qualche pissione torna bene l' infinito o sopeso da se solo, o alpiù precedute da qualche particella. Bucc. g. 3. n. g.,
dove Macstro Simone viene dalla moglie sgridato a questo
modo. Ecco medico morato: aver moglie, e andar lanotte giranlo attorno. E. g.p.n.4. quell.tristo del Fortarrigo,
facendo il dolente, e l'appassionato, dice del suo farsetto: Io potrei cercar tutta Siena, e mon ve ne trocerci
uno, che così mi stesse ben, come questo: e a dire,
ch'io il lasciassi a costui per trentotto soldi; egli valoaneor quaranta, o più.

#### CAP. X.

## Della Costruzione del gerundio.

Ancora intorno alla costruzione del gerundio porremo alcune osservazioni tratte dal Cinonio, dove sopra dal cap. 57, fino al cap. 67.

Osservazione prima.

Essendo il gerundio un modo infinito del Verbo, e per conseguenza indeterminato, ha bisogno d'un Verbo, o che lo regga, o che almeno ne faccia conoscere il modo, e il tempo, in cui si dec intendere. Quando adunque il gerundio dipende dal Verbo, che gli segue dopo, gli si da il nominativo. Bocc. g. 3, n. 4. Ed in sull'ora della Compietta andare in questo luogo, e quivi avere una tavola molto larga, ordinata in guisa, che stando tu in piè, «y possi le reni appoggiare.

Osservazione seconda.

Talvolta il germulio è indipendente dal Verbo, clue segne, ed è assoluto, e posto a modo di parentesi ; e e allora fa le veci del participio presente, ma col nominativo, e non già scolì ablativo, come il participio. E tal nominativo è proprio del gertundio. Boc. §. 3. n. 7. lo credo, se più fosse perseverato, come per quello, ch'io presuma, eggli se n'andò disperato, veggendolo ie consumare come si fa la neve al sole, il mie duro propomimento si sarebbe piegato. E g g. n. 7. Essendo Tambon

lano con questa sua Margherita in Contado ad una sua possessione, dormendo egli, gli parve in sogno di vedere la donna sua andar per un bosco assai bello.

Osservazione terza.

Si trova talora il nominativo posto avanti il gerindio. Bocc. g. 3. u. 5. nel tit. Il Zima dona a M. France-sco Vergellesi un suo palafreno, e per quello, con licenza di lui, parla alla sua donna, ed clia taccado, egli in persona di lei si ripponde. E. g. 4. n. 2. So io bene, che stanotte vegnendo egli a me, e io aveudogli fatta la vostra ambasicata, egli in porto subitamente l'anima mia tra tanti fiori, e tra tante rose, che mai

non se ne videro di quà tante.
Osservazione quarta.

Negli autori del buon secolo si trova usato il gerundio assoluto, col caso obbliquo d'egli, e d'ella, che sembra essere l'ablativo assoluto col participio alla maniera de Latini. Dante luic enn. 32. Jo aveca già i capelli in mano avvolti. È tratti gile ri avea più d'una ciocca, Latrando lui cogli occhi in giù traccolti: Petrar. p. 1. acn. 13. Men solitaire l'orme Foran del miei piè lassi Per campagne, e per colli, Men gli occhi ad opno molli, Ardendo lei, che come un ghiaccio stassi: Eu tal modo di dire s'incontra spesso in Giovanni Villani, sache oòl caso avanti il gerundio, ma non già nel Docc., 31 quale usa quasi sempre il mominativo.

Osservazione quinta.

Il gerundio col Verbo mandare sta ia vece dell' infinito. Bocc. g. 10. n. 4. E mandolla pregando, che le docesse piacere di venire a far lieti i gentilaomini della sua presenza. Cioè a pregare. E n. 5. In più parti per lo mondo mandò cercando, se in ciò alcun si trovasse, che ajuto, o consiglio gli desse. Cioè a cercare.

Si pone talvolta il gerundio in case obliquo in vece del participio presente, o di un modo, e tempo finito del Verbo. Boce, g. 3. n. 3. Affermura, puella solerzi surare per lo Pegio della montagna, quando alcun voleva dormendo mandare nel suo paradiso, o tratlone. Cioè dornelue, o mentre dorniva. E g. 4. n. 10. Trovato Ruggieri dormendo lo neominciò a tentare, e a dire con sommessa voce, che su si lepasse. Cioè dorneume, a che dorniva. E g. 6. ne la fine. Quisi troramente, a che dorniva. E g. 6. ne la fine. Quisi troramente, a che dorniva.

rono i giovani giucando, dove lasciati gli avieno. Cioè che giucavano.

Osservazione settima.

Si accompagna il gerundio co Verbi andare, e centre, e in tal caso significa una certa frequenza, e successione di szione. Bocc. n. 4. La quale andava per gli campi certe erbe cogliendo. E g. 2. n. 9. Tu ridi forse, perché vedi me uom d'arme andarac domandando di queste cose femminili. E g. 7. n. 4. Il doloroso marito si venne accorgiodo, ch'ella nel confortare lui a bere, non beeva perciò essa mai. E g. 8. n. 3. Or con una parola, ed or con una para, su per lo Mugnone infino alla Porta a San Gallo il vennero lapidando.

Osservazione ottava.

I sudletti Verbi, e altri simili, che accompagnano il gerundio, si fauno anch' essi gerundi, e così si raddoppia il gerundio. Bocc. g. 8. n. 7. E andando guatando per lutto, se i suoi porci vedesse, senti il miserabile pianto, che la sventurata donna faceca. E 3. n. 9. E più tritamente esaminando vegnendo ogni particolarità, e bene ogni cosa compresa, fermò il suo consiglio.

Osservazione nona.

Il gerundio, siccome l'infinito, non ricevono avanti di se le particelle mi, ti, ci, si, ma solamente affisse, onde non si dice per esempio, mi vergognando, ma vergognando; mè si vergognando; ma vergognando; ne così degli altri. Pure nell'uso si pougono talvolta tali particelle innauzi all'infinito, al gerundio, singolarmente precedente la negativa, e udiamo pir cagion d'esempio: non ti maravigliare di questo: non si vergognando di col fare, e simili. E siccome i verbi, anche neutri passivi, lasciano spesse volte l'affisso, così il lasciano i gerundi, come da altri esempi potrebbe mostrarsi, mà più-bastar questo solo del Bocc. g. 4, n. -7. Forte desiderando, e non attentando di far più avanti.

Osservazione decima.

Il gerundio, anche senza participio preterito, si trova usato, dice il Cinonio, in senso passivo. Bocc. g. 5. n. 7. Essendo da famigliari menato alle forche frustando, passò davanti ad-uno albergo, dove tre nobiti uomini d'Erminia erano. Cioè essendo per via frustato. E Petrari. 1 p 80n. 27. Sol per venir al Lauro, onde si tars. 1. p 80n. 27. Sol per venir al Lauro, onde si

coglie Acerbo frutto, che le piaghe altrui, Gustando, affligge più, che non conforta. Cioè gustato. Altri non ammettono nel nostro gerundio questa significazion passiva, e così negli addotti esempi dicono che quel frustando vuol dire frustandolo i famigliari; e quel gustando contiene ellissi di qualche nominativo, come gustandolo altri, quando altri il gusta etc. Nè io ho che opporre a tal sentimento, massimamente perchè tali modi hanno dell' oscuro anzi che no, e chi se ne astiene fa senno.

Osservazione undecima.

Si prepone talvolta al gerundio la particella in, e non senza vaghezzza, Petrar. canz. 39. Ella l'accese, e se L' ardor fallace Durò molt'unni in aspettando un giorno, Che per nostra salute unqua non viene, Or si solleva e più beata spene. Si trova ancora con altre preposizioni, benchè non sia oggi troppo in uso. Bocc. g. 10. n. 2. Quel male , il quale egli fa , io il reputo molto maggior peccato della fortuna, che suo, la qual se voi, con alcuna cosa dandogli, donde egli possa secondo lo stato suo vivere, mutate, io non dubito punto, che in poco di tempo non ne paja a voi quello, che a me pare.

Osservazione duodecima.

Si congingne il gerundio di avere, e di essere con altri participi preteriti, e prende il senso di perfetto, o di trapassato, secondo che le esige il Verbo, il quale regge la sentenza. Petrar. son. 48. Piacciati omai col tuo lume, ch' io torni Ad altra vita, ed a più belle imprese, Siechè avendo le reti indarno tese, Il mio antico avversario se ne scorni. Cioè poichè egli ha tese le reti. Bocc. g. 1. n. 7. Avendo adunque il siniscalcote tavole messe, fece dire allo abate, che qualora gli piacesse, il mangiare era presto. Cioè poich' egli ebbe messe le tavole. E g. 4. n. 1. Le damigelle sue avendo queste cose, e vedute, e udite, a Tancredi ogni cosa avean mandata a dire. Cioè le damigelle, che aveano queste cose vedute. E g. 8. n. 7. Tante, e sì fatte eose di te scritte avrei, ed in si fatta maniera, che avendole tu risapute, avresti il di mille volte desiderato di mai non esser nata. Cioè quando tu le avessi risapute. Bocc. g. 3. n. b. Essendo Catella con poche rimasa quivi , dove Riccardo era, gittò Riccardo verso lei un motto. Cioc poiche su rimasa Catella. E g. 4. n.

5. Essendosi alla fine piangendo addormentata, Lorenzo le apparve. Cioè posciacche si su addormentata.

Il gerundio del Verbo essere co participi de Verbi intransitivi può avere senso attivo. Bocc. g. g. n. g. Esseudo già quasi per tutto il Mondo l'altissima fama del miracoloso senno di Salamone discorsa. E può avere senso di trapassato, come sopra co participi del Verbo avere, secondo che lo esige il Verbo principale.

### CAP. XI.

## Della Costruzione del participio.

Del participio parimente porremo alcune osservazioni tratte dal Cinonio nel citato Trattato de Verbi dal cap. Go. es i noti, che il participio presente, esscudo voce infinita, dee essere retto, e determinato da un Verbo finito, che regge altreà il sentimento e il participio preterito dee essere appoggiato, o al Verbo essere, o al Verbo avere, da quali riceve la sua determinazione.

Osservazione prima.

Il participio presente nel nominativo si trova benal, ma dee narsi di rado, comechò non troppo ricevuto dall'uno migliore. Gio. Vill. lib. 11. cap. 3. Or non è questa terra quasi una gran nave portante uomini tempestanti, pericolanti, soggiacenti a tanti marosi, o tante tempesta el Bocc. g. 10. n. 8. Sciocche lamentarse son queste, femminili, e da poca considerasion procedenti.

Più frequentemente si adopera il participio presente ne casi obliqui. Bocc. g. 10. n. 5. Preparemo la quasi morta donna, e il già rattepitito amore per la spossata speransa a questa liberalità di Messer Ansaldo più ferventemente che mai amando ancora, e quasi da più speransa acceso, e nelle sue mani tenente la preda tanto seguita 7 E. g. 2. n. 8. A lai dimorante in Irada venne voglia di sentire, se egli potesse, quello, che de figliuoli fosse avvenuto. E. g. 5. n. 1. Poiché alquanto di tempo ebbe posto in dover lei piaguente racconsolare, deliberò co suoi compagni, non essere da tornare in Cipri.

Osservazione terza.

Si trova usato presso gli Antichi il participio presente in ablativo assoluto. Dante Convit, pag. 61. Di questo

si parlerà altrove più compintamente in un libro, ch'io intendo di fare. Dio concedente, di volgare eloquenza. Bocc. Fiamm. 1. 1. n. 16: Avendo molto del mio sangue bevuto, mi pareva, che, me renitente, uscendo del mio seuo, vaga, fralle prime erbe, col mio spirito, si partisse. Petrar. Trionfo della Divin. Questi cinque trionfi in terra giuso Avem veduti, ed alla fine il sesto, Dio permettente, vederem lassuso. Il Bocc. nel Decamerone, e gli autori moderni adoperano più violentieri il gerundio assoluto; benchè usino ancora alcuni participi assoluti col sesto caso, i quali sembra che nè pure al presente offendano gli orecchi, come da'seguenti esempli. Nov. ant. 24, nel tit. Come il Soldano dono a uno duo mila marchi, e come il Tesoriere le scrisse, veggente lui, ad uscita. Bocc. g.2. n. 8. Avvenne, durante la guerra, che la Reina di Francia infermò gravemente. E g. 5. n. 2. Il quale , siccome savio , mai , vivente il Re , non la scoperse. E g. 5. n. 1. Non erano ancora quattro ore compiute, poiche Cimone i Rodiani avea lasciati, quando, sopravvegnente la notte, con essa insieme surse un tempo fierissimo, e tempestoso. Osservazione quarta.

Il participio presente si trova cogli affissi. Bocc-Fiamm. f. 76. Egli di te non curantesi. Ma non è molto in uso-

Osservazione quinta.

Per ciò, che appartiene a participi preteriti, quando sieno retti dal verbo essere, e quando dal Verbo avere si pottà conoscere da ciò, che dicemmo su tal punto nel primo Libro, dove trattammo de preteriti. Quì è da notarsi una particolar costruzione del participio voluto, e potuto retto dal Verbo essere a maniera di passivo col-l'ainfinio dopo, e colla persona in nominativo. Boce. n. 1. Questi Lombardi cani, i qualli a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere. Eg. 10. n. g. L'abbraccio strettamente, ne mai dal suo collo fu. potuta levare. Passav. f. 226. Non è voluta udire la vertità.

E il participio andato si trova usato col Verbo essero nella sopraddetta maniera, ma a modo d'impersonale. Bocc. n. 1. Collo maggior calca del mondo da tutti fu

andato a baciargli i piedi.

Osservazione sesta.

I participi retti dal Verbo avere si possono accordate col nome, e possono aucora diacordare da esso in genere e in numero. Bocc. g. 5. 11. 1. Lisimaco ogni cosa opportuna avendo apprestata. E. g. 2. 10. 5. Come io averò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò ad uscire dall'arca, essi se n' andranno pe fatti loro. E. g. 6. in princo. Aveca la Juna , essendo nel meszo del, cielo, perduti i raggi suoi. Nov. ant. 33. Si richiamò un vilano d'un suo vicino, che gli avea imbolato ciriege.

Quando il participio fatto è posto in vece del Verbo antecedente, el Boccaccio usa di finithi in o, senza riguardo al nome. Bocc. g. 4. n. 2. Quivi pensò di trovare altra maniera al tuo malvagio adoperare, che fatto non avea in altra parte. E. g. g. n. 4. Ed ecco venire in camiota il Fortarrigo, il quale per torre i panni; ceme fatto avea ai danori, veniva.

Parimente quando un participio è avanti all'infinito, sembra più naturale accordar a guisa di neutro coll'infinito, che col none. Boce. n. 1. Molle volte avac di siderato di avere cotali insalatuzze d'erbucce, come le donne fanno, quando vanno in villa. E.g.g. n. 3. Rimasero contentà, d'avere con ingegni saputo schernire

l' avarizia di Calandrino.

Osservazione settima.

I participj retti dal Verbo essere si sogliono, almeno in prosa, accordare col nome. Bocce g., 6. no. 9. Donna chente v'è paruta questa viounda! La douna rispose; Monsignore, in buona fe ella m'è piacinta molto. En. 100. Erano a Gualtieri piacinti i eostimi di una gio-sinetta. Si trovano con tutto ciò anche non accordati col nome. Bocc. g. 4, n...6. De' così fatti, e de' più spaventevoli assai n'ho già vedutt, nè perciò cosa del mordo più, nè meno me n'è intervenuto, e perciò lasciagli andare.

Osservazione ottava.

I participi preteriti assoluti, che hanno dopo di se Pisabhito, spesso si accordano, ma anche talvolta non si accordano col nome, Bocc., g. 2· n. g. Giunto adunque il famigliare a Geneva, e date le lettere, e latt l'ambseciata, fa dalla dovina con gran festa ricevuta. E g. 2· n. 8. Nè prima nella comera entro, che il battimento del polso ritornò al giovane, e lei partita, continento del polso ritornò al giovane, e lei partita, contro e Bocc. Rov. ant. 54. Venuto la sera, ancora il rimisero denro. E Bocc. g. 2· n. 4. Le mani dalla casa sviluppatogli, e quella posta in capo ad una sua figliuoletta, tui come un piccio finaciulto ne porto nella terra.

#### CAP. XII.

## Della Costruzione del nome.

Alla costruzione del nome nella nostra lingua appartengono e le accompagnature, che gli si pongono innanzi, e i casi ch' c'riceve dopo, delle quali cose tutte tratteremo ordinatamente, e colla solita brevità.

## DELL' ARTICOLO.

Interno al dare, o non dare l'articolo a' nomi porremo alcune brevi osservazioni, che possono recar qual-

che lume alla pratica.

Dio, o Iddio nominato da se solo non riceve articolo, perchè è unico, e singolare. Bocc. g. 3. n. 2. Dio ci mardi bene, chi è di quà t E g 7. n. 3. Tenete il vostro figliuolo per la grazia di Dio sano.

Sc Dio ha avanti di se qualche nome addiettivo, riceve articolo. Passav. fol. 11. L'onnipotente Iddio, e misericordioso giudice ricevendo volentieri la nostra penitenza, nasconde dal suo giudicio i nostri falli. Ma se l'addiettivo è dopo, Dio non riceve articolo. Bocc.

g. 2. n. 8. Iddio giusto riguardatore degli altrui meriti altramente dispose.

In plurale *Iddio* riceve articolo, quando cioè si parla delle false Deità de Gentili, e si dice : gli Dei, o gli Dii.

Cielo, sole, luna, terra, mare, mondo, e aliri simili, benchè sieno singularmente espressi, l'uso porta, che ricevano l'articolo. È lo stesso dee diris de nomi appellativi, come vomo, città, fiume etc.

Osservazione terza.

I cognomi delle famiglie, quando seguono i nomi propri, non hanno comunemente articolo, onde nel Boccaccio abbiamo: Tedaldo Elisci, Ricciardo Manardi, Niccoluccio Caccianimico, e altri, ma pur talvolta l'inano dall'uso, come nel medesimo Boccaccio, in cui leggiamo, Malgherida de Ghisoleri, Gentile de Garisardi, Egano de Calluzzi etc. Ma quando il cognome si adopera a foggia di nome proprio, per dinotare una persona particulare di quella famiglia, vi si 'pone scompre l'articolo; e così nel Boccaccio abbiamo: lo Scalza, il Caurdastagno, il Rossiglioni etc. I nomi propri delle parti del Moudo, de Regni, delle Provincie, de mari, de fiumi, de monti, e simili possono usarsi coll' articolo, e senza; onde di cio altri dee seguir l'uso più ricevuto. I nomi propri delle Citta vanno senz' articolo, da alcuni pochi fuori, cone il Cairo, la Mirandola etc.

Osservazione quinta.

I nomi propri degli uomini si usano sempre senz'articolo. Quelli delle donne si usano, e con articolo, e
senza, e così usa il Boccaceio nelle donne del Decamerone, dicendo per esempio talvolta Fiammetta, e talvolta la Fiammetta, e questo secondo uso è più dimestico.
Osservazione sesta.

I nomi delle dignità, come Papa, Re, Reina, Vescoro, Abate, Messere, e simili, quando hauno innanzi i titoli di Monsignore, Messere, Madonna, Madama etc. presso gli antichi si trovano coll'articolo, Messer lo Papa, Monsignoro le Re, Madonna la Reina, Monsignoro l'Arcivescovo etc. ma in oggi non sono in 180, non dandori più del Messere, nò del Monsignoro l'Argives a' Re; e dicendosi Monsignor l'Fescoyo, il Signor tale etc. Solo è rimaso all'antica foggia il titolo di Madama, e si dice: Madama la Reina, la Contessa etc.

Il titolo di Papa a maniera di sustantivo, lia l'articolo. Bocc. g. 2. n. 3. 'Da capo il Papa fece solennemente le sponsalizie celebrare. Se è addiettivo precedente al nome proprio, non ha articolo. Bocc. p. 1: Da Papa Bonifazio addomandato, e al venir promosso.

Re a modo di sustantivo, e anche addicttivo sempre esige l'articolo. Pure l'Arioto nella prima stanza del Furisso levò l'articolo a Re addictivo precedente al nome proptio: Per vendicar la morte di Trojano Sopra Re Carlo Imperador Romano. Ma questa fu licenza poetica, e da non volersi initare.

Osservazione settima,

Santo, Santa, Frate, Suora, Mousignore, Maduma, se sono avanti a' loro sustantivi, scacciano l' articolo, onde abbiamo nel Boccaccio San Braganzio, Santa Ferdiana; Frate Puccio, Mudana Beritola etc., e noi diciamo: Suor Ippolita, Monzignor della Casa etc.

Maestro sustantivamente posto riceve articolo; posto addiettivamente non suol riceverlo nell'uso più comune: mu contuttociò non può riprendersi chi gliel desse, tro-

193 Delta costrusione toscento.

vandosi mel Beccaccio nell'uno, e nell'altro modo. Vedi
g. 1. n. 10. Maestro Alberto da Bologna: e ivi di
sotto: Avendo di lontano veduto il Maestro Alberto. E
così g. g. n. 3. si trova e Maestro Simone, e al Maetro Simone.

Osservazione ottava.

Casa, corte, palagio (intendendo il principale del hogo) e talvolta anche Chiera, e Città, si usano sens' articolo. È coò ancora nozze, festa, contado, e altre, che dall'uso si poiranno conoscere. Boco. n. ult. Giunti a casa del padre della funcialla: e più sotto: Di casa sua così poveramente, coò viupperosamente uscire. Sence pist 53. Ne già aresti anico sì caro, per cui mallevare tu andassi a corte. Boco. g. 8-n. 5. Benché i cittadini non abbiano a far cosa del mondo a palagio, pur talvolta vi vanno. È g. 7- n. 5. Che a nozse, o a festa, o a Chiesa andar potesse. Gio. Vill. presso al Salviati. Gli sbanditi uscirono quasi tutti di città, e di contado.

Osservazione nona.

Il Cardinal Bembo nelle Prose lib. 3. partica 25. stabilisce la seguente regola. Qualunque volta si dà l'articolo a un nome, dee darsi ancora al genitivo dipendente da esso, e che gli segue dopo : e se il nome non ha articolo', nol dee avere ne pure il genitivo dipendente. E questo lo prescrive il Bembo a' Prosatori , perchè tali cose, com'egli dice, da' Pocti non si osservano così minutamente, anzi, si tralasciano senza riguardo. Ora per autorizzare questa sua regela adduce il Bembo esempi degli Antichi. Nel Boccaccio veggiamo : il mortajo della pietra ; la ghirlanda dell' alloro ; le colonue del porfido; nel vestimento del cuojo; nella casa della paglia ; con la scienza del Maestro Gherardo Nerbonese; all'ora del mangiare; le immagini della cera. E Dante disse : alla miseria del Maestro Adamo. E'l Petrarca : tralle chiome dell'or. E Guido Gindice: il vello dell'oro.

Per contratio nel Boccaccio leggiamo: ad ora di margiare: essendo arche grandi di marmo, essi eran tutti di fronda di quercia inghirlandati; bionde, come fila d'oro; in caso di morte; me uom d'arme; ella n'è diventa feminina di mondo; ad ora di mangiare; una immagine di cera. Sopra queste autorità fonda la sua regola il Bembo, sotto la quale contuttocio, quanto alla prima patte uon intende di comprendere i nomi propri delle persone, e de luoghi, i quali spesse volte non ricevono articolo.

Il Salviati, e l Buommattei si oppongono a questa regola del Bembo, e a me sembra che abbiano ragione. E primieramente per fondare una regola sopra l'autorità degli Antichi, converrebbe mostrare in essi un uso uniforme, e costante del modo di parlare di cui si tratta; di modo che rade volte altramente parlassero. Ora questo non può farsi nel caso nostro, perchè gli Antichi spesse volte non servarono la regola stabilita dal Bembo. Per farlo vedere col cimento, addurremo esempj degli Autori del buon secolo , tratti da ottime edizioni , e diligentemente riscontrati. Dante Conviv. f. 208. La statua di marmo, o di legno, o di metallo, rimasa per memoria d'alcuno valente uomo, si dissomiglia nell'effetto molto dal malvagio discendente, Gio. Vill. lib. 12. cap. 52. Tutte le monete d'argento si fondieno, e portavansi oltre mare. Matt. Vill. lib. 10. cap. 101. I Pisani si ritrassono addietro col castello di legname. Bocc. g. 2. n. 5. Niuna pena più aspettandone, che la restituzione di fiorini cinque mila d'oro. E g. 7. n. 3. Fatta fare la immagine di cera, la mandò ad appiccare colle altre dinanzi alla figura di Santo Ambruogio. E perchè sembra che il Bembo si vaglia di questo esempio, to stesso l' ho voluto riscontrare col testo del Manuelli. E di nuovo Gio. Vill. lib. 6. c. 54. I mercatanti di Firenze promisero di fornire la moneta d'oro; che prima si batteva la moneta d'ariento. E altri molti esempi, che lungo è riferire. Il mirabile si è, che lo stesso-dottissimo Bembo non ha sempre osservata la regola ; imperocchè nel principio delle suc Prose f. 5. . parlando col Cardinale Giulie de' Medici , dice : Tralle grandi cure, che, con la vostra incomparabile prudenza, e bontà, le bisogne di Santa Chiesa trattando, vi pigliate continuo, la lezione delle toscane prose tramettete. E per conto della seconda parte della regola, pari. mente gli antichi non la osservarono sempre. Così il Bocc. Intr. disse: O che natura del malore nol patisse etc. E g.7.n.4. A modo del Villan matto: dopo danno fe' patto.

Ma venendo alla ragione, la vera regola è que ta. Gomunque stia il primo nome, se il suo genitivo ha a prendersi determinatamente, dee avere l'articolo che il princolarizzi; se ha a prendersi indeterminatamente, gli si dee dare il

Corticelli Gram.

segnacaso, e questa regola è chiaramente fondata sull'ufficio dell'articolo. Quindi si potrà agevolmente rispon-

dere a' varj casi, che possono farsi.

E primieramente negli esempi addotti dal Bembo, che accennano materia intrinseca, come la pietra al mortajo, l'alloro alla ghirlanda, il porfido alle colonne etc. , l'articolo nel genitivo vi sta a pigione, perchè quelle materia si prende indeterminatamente, cioè, pietra, alloro, porfido, sia questo, o quello, come si voglia. E se gli Antichi altrimenti fecero, nol fecero sempre, nè dee togliersi a noi la libertà di seguir la ragione. È ben vero, che se taluna di tali materie si prendesse particolarmente, per esempio, se si parlasse di colonne di un porfido particolare, già nel discorso accennato, allora porfido avrebbe l'articolo.

Parimente quando il genitivo accenna materia non intrinseca, che il Salviati chiama materia di nome, dee porsi mente alla regola stabilita di sopra, di modo che se la materia , benchè considerata in generale , non è vaga, e confusa, ma a qualche genere si riduce, il genitivo vuole l' articolo. Così quando il genitivo accenna uso, e destinazione a qualche genere di cosa, riceve l'articolo. Bocc. g. o. n. 5. Vattene nella casa della paelia . ch' è qui dallato. E g. 7. n. 3. Mandato il compagno suo nel palco de'colombi. Gio. Vill. lib. 12. cap. 26. E quasi tutte le case della marina , ov' erano i magazzini del vino greco, e delle nuocciuole, per lo crescimento del mare tutte allago. Ecco la destinazione particolare a un determinato genere di cose esige l'articolo; perchè se vi si mettesse il segnacaso, s'intenderebbe una casa fatta di paglia, o un luogo in cui per accidente fossero colombi, greco, o nuocciuole.

Quindi è ancora, che secondo l'uso migliore della nostra lingua, quando il primo nome accenna misura di un determinato genere significato dal genitivo, questo dee aver l'articolo come l' hanno sempre i generi delle cose, determinatamente considerati. Gio. Vill. lib. 10. c. 12. Quest'anno valse lo stajo del grano da soldi venti.

Osservazione decima.

Quando in uno stesso parlare sono più nomi continuati, dato l'articolo al primo , è ben fatto darlo anche agli altri; e se al primo non si dà articolo, non darlo agli altri. Bocc. g. 1. n. 7. Primasso aveva l'un pane mangiato, e lo abate non reggendo, cominciò a mangiare à secondo. E. n. 1. Il quale ne secchiesca, nè infermità, ne paura di morte, alla quale si vide vicino, nè ancora di Dio, al giudicio del quale di quì a picciola ora è aprita di dovere essere, dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere. Ma è lecito contuttociò fare talvolta strimenti, e il hanno fatto i migliori. Passav. 1. 25. Com' è il digiuno, cilicio, lagrime, discipline, e simili cose, che fanno coloro, che stanno in penitenza. E nel Bocc. 5. 5. 1. 6. Gian di Procida domandato dall'Ammiraglio della capione perch' è losse condotto al supplicio, rispose : Amore, e l'ira del Re.

Gli addiettivi, comechè vanno d'ordinatio aggiunti d'asstantivi, non lianno articolo proprio. Pure il ricevono in due casi per proprietà di linguaggio. Primo posti dopo il sustantivo a maniera di titolo, e coà nel Boccaccio abbiamo: Gineera la bella, Isotta la bionda, Filippo il bornio etc. Secondo posti avanti al sustantivo, mettendo questo in genitivo. E coà troviamo ael Boc-

caccio. Il cattivel d' Andreuccio.

## DEL SEGNACASO.

Di tralascia talvolta il segnacaso, o pur si mette dove sembra, che non operi punto, e ciò per propeicia della lingua, come dalle seguenti Osservazioni.

De' tre seguacasi , DA non si tralascia mai, se non per dar luogo a qualche preposizione di quelle che servono all'ablativo, o ad esso si adattano. Bocc. g. s. n. of. Amendani gli fece pigliare a tre svoi servidori da. E. g. 4. n. 6. Passato di quella lancia cadde etc. Cioè da. DI, e A si tralasciano spesse volte del tutto, come dalle seguenti osservazioni si vedrà.

E' proprietà della Lingua Toscana togliere-il segno dal genitivo di proprietà aggiunto al nome casa, ma con queste avverenze. Se il genitivo è nome proprio del padron della casa, si toglie il segnacaso, senza surrogarvi l' articolo; onde nel Boccaccio leggiamo: in casa Messer Guapparrino: ma se casa ha l'articolo, uno si lascia il genitivo del nome proprio senta segno. Bocc. g. 5. n. 4. Usava molto pella casa di Messer Lisio.

Se il genitivo dipendente da casa è nome appellativo

Della Costruzione toscana

196 lascia il segnacaso, ma vuole l' articolo, o il pronome questo; e perciò nel Boccaccio si legge : a casa il Padre: in casa il medico: in casa questi usurai , benchè una sola volta, ch'io mi sappia, abbia il Boccaccio trasandata questa proprietà , dicendo g. 10. n. 7. Ella in casa del padre standosi etc. Se poi ne' su ddetti esempli il caso sia nominativo, o accusativo, come accenna l'artícolo, o il pronome, nol saprei ben dire, e poco monterebbe il diffinirlo. Il caso di proprietà è il genitivo; e in tali modi l'articolo forse sta in luogo del segno del genitivo per la figura enallage; onde quando si dice: in casa questi usurai , sarà forse ellissi del segnacaso di. Ma siasi il caso, ch'e' vuol essere, basterà il sapere in ciò la proprietà della lingua. Parimente se il genitivo dipendente da casa è pronome, lascia il segnacaso. Bocc. g. 8. n. 10. Salabaetto s'uscì di casa costei. Si trova contuttociò, g. 1. n. 5. A casa di costei il condusse. Osservazione terza:

Togliesi il segnacaso del nome Dio dipendente da mercè , o grazia , dicendo : La Dio mercè , ta Dio grasia. Bocc. g. 3. n. q. La Dio merce, e la vostra io ho ciò, che io desiderava. Ma se il nome Dio si mette dopo a merce, vuole il segnacaso. Bocc. g. 3. n. 3. La merce di Dio, e del marito mio io ho tante borse, e tante cintole, ch'io ve l'affogherei entro. Si dice parimente nell'uso : la Dio grazia, non già però : la grazia Dio , ma di Dio.

Osservazione quarta.

I pronomi colui , colei , costui , costei , coloro , costoro, possono lasciare il segnacaso, purchè sieno avanti a nome, e abbiano innanzi l'articolo, o qualche preposizione. Nov. ant. 56. Acciocche il potesse mettere alle forche in colui scambio. Bocc. g. 2. n. 7. Subita speranza prendendo di dover potere ancora nello stato reale ritornare per lo colui consiglio. E Fiamm. lib.5. num. 116. La sua forza niente valeva, se le giovani serve al colei grido non fossono corse. E g. 7. n. 4. Fidanza nella costui ebbrezza prese. E Fiamm. lib. 4. E dopo i mandati sospiri, con voce tacita pregai per gli coloro beni umilmente gli Dii. E g. 4. n. 3. Pensò di potersi ne' suoi difetti adagiare per lo costoro amore. Osservazione quinta.

Loro, altrui lasciano il segnacaso di , o innanzi , o dopo che sieno al nome, nè ricercano necessariamente. Libro Secondo.

articolo proprio. Bocc. Proem. Alcune cansonette dalle predette donne cantate a lor diletto. E Introd. Gli uomini sono delle femmine capo, e senza l'ordine loro

mini sono delle femmine capo, e senza l'ordine loro rade volte riesce alcuna nostra opera a laudevole fine.

E ivi. Ciò per l'altrui case facendo.

Cui lascia i segnacasi di , c a. Bocc. g. 4. n. 8. il buon uomo , in casa cui morto era. Dante Rim. paç. 26. E di colei, cui son, procaccian danno. Petr. canz. 29. Voi , cui fortuna ha posto in mano il freno Delle belle contrada.

Osservazione settima.

Lui, lei, loro lasciano il segno del dativo, quando discondono di Verbi. Dante Inf. cant. 25. Ma per dat lui esperienza piena, A me, che morfo son, conoien menarlo Per lo inferno quaggià di giro in giro. Purg. 33. Ond' io risposì lei, non mi ricorda, Chi os straniassi me gianmai da voi. Bocc. g. 7. princ. Nè era aincor lor paruto alcuna volta tanto gajamente cantar gli usignoli, quanto quella mattina pareva.

Osservazione otlava.

Quando nel parlare vi son molti nomi, ch' esigono il segnacaso, talvolta in alcun d'essi si'tralascia. Bonce, g. 3. n. 3. Fu una gentildonna, di bellezze ornata, e'di costumi, d'allezza, d'animo, e sottili avvedimenti. E g. 5. n. 1. Da' compagni di Lisimaco, e Cimone ferriti, e ributtati indietro furono.

Osservazione none.

Talvolta il segnacaso è scioperato, e si mette per una certa proprietà. Così quando il Boccaccio dice: il cattivello di Calandrino, quel di non opera nulla.

## DEL NOME SUSTANTIVO

Circa la costruzione del nome sustantivo porremo alcune brievi osservazioni, affinchè si vegga in che la mostra costruzione sia differente dalla Latina.

Osservazione prima.

Quando si trovano nel discorso due sustantivi di cose diverse, il secondo è geniirto, e dipendente dal primo, come presso a'Latini, Passav. fol. 200. Tutto lo studio suo puese ne' libri della Santa Scrittura.

Osservazione secondo.

Gli addiettivi posti neutralmente a maniera di sustan-

Della costrusione tobanae tivi, ricevono, com'esti, un unstantivo dipendente; e in genitivo. Bocc. g. 3. n. 7. Nella quale tanto di piacevolezza gli dimontrate, che e'egli prima v'amaria in bem mile doppi facesse l'amor raddoppiare. E g. 2. n. 4. Con alquanto di buon vino, e di confetto I riconforto. E g. 4. n. 3. nel proem. Un peco di buo-

no, e che mi piacque, su nella fine della vostra norella. Ed è qui da notarsi la proprictà della Lispaa italiana, di mettere in genitivo talvolta i nomi propri, con avanti un addictivo, o un appellativo, da cui sembra che dipendano. Bocc. g. 8. n. 7. Molto avean le donne riso del cativello di Calandrino. Salvin. Pros. Tosc. tom.

1. pag. 10. Quel buono omaccino del Coltellini.

Olservazione terza:
Il sustantivo reo non rievve, come talvolta in Latino, l'ablativo, ma solamente il genitivo, Vit.SS. Padri tom. 2. page 222. Chi osservasse tutta la legge, e offendesse pure in una cosa , è fatto reo, e debitore di tutto.
Osservazione quarta.

I sustantivi, che si riferiscono a lode, o a bissimo, non ricevono presso di noi l'ablativo, come presso il Latini, ma solamente il genitivo. Bocc. n. 5. Era il Marchese di Monferrdto uomo d'alto valore. E nell'introd. Erano uomini; o femmine di grosso, ingegno.

## DE' NOMI ADDIETTIVI.

Gli addiettivi ricevono dopo di se qualunque caso obliquo, come dimostreremo partitamente ne' seguenti ordini.

### COL GENITIVO.

Molti sono gli addiettivi, che ricevono il genitivo, ma i più frequenti sono quelli, che significan notizia, o ignoranza; avere, o privazione; prerogativa, o vizio. Ecco i più usitati.

Certo. Bocc. g. 2. n. g. Accioeche io ti faccia certo

dell' onestà della mia donna.

Incerto. Bocc. g. 2. n. 2. nel proem. Quello, che i mortali spesse volte fanno, i quali incerti de futuri easi, le loro più care cose ne' più vili luoghi delle loro case seppelliscono.

Consapevole. Bocc. g. 4. n. b. La quale di questo amore consapevole era. E nel Laber. num. 215, La ma-

Libro Secondo. 199
raelgliosa eloquenza, che di costei il tuo amico, male

consapevole del fatto, ti ragionava.

Pratico. Borghin. Fir. diss. pag. 305. Scrissi ad un mio amico intendentissimo, e pratichissimo di questa sorta d'antichità.

Ricco di danari che di senno. Matt. Vill. 1. 4, c. 71.

Povero di moneta, e stretto d' animo.

Cupido, nearo, liberale. Boccaccio n. 2. Tatti acari, e cupidi di danari gli vide. E g. 10. n. 5. Già Dio non voglia, poichè io ho veduto Gilberto liberale del suo onore, e voi del vostro amore, che io similmente non sia liberale del mio guiderdone.

Abbondante, scarso. Bocc. g. 8. n. 7. De' beni della fortuna convenevolmente abbondante. Petr nel Trionf. di Fama cap. 2. Zenobia del suo onore assai più scarsa.

Pieno, voto. Bocc. Concl. Tutto pieno di somiglianti cose. Petrar. cap. 1. Voto d'ogni valor, pien d'ogni orgoglio.

Vestito, ignudo. Bocc. Amet. pag. 52. Costei di ve-

stiri vermigli vestita. Matt. Vill. lib., 9. cap. 56. Trovandosi ignudo, e sfornito di gente d'arme. Bello. Bocc. g. 2. u. 5. Parendogli essere un bel

fante della persona.

Nobile, antico. Bocc. Amet. f. 71. Antico di sangue, e nobile di costumi.

Colpevole, innocente. Bocc. g. 10. n. 8. Sappi, nun di costoro esser colpevole di quello., che ciascuno se medesimo accusa. È g. n. 8. Conciò fosse cosa ch'egli lui per innocente di ciò, perchè in esilio andato era, l'avesse.

#### COL DATIVO.

Ricevono il dativo gli addiettivi , i quali accennano relazione a qualche termine, senza connotare tacitamente azione. Eccone alcuni.

Grato, odioso: Bocc. g. 3. n. 16. Servigio, che più si poteva fare, grato a Dio. Passav. f. 168. La super-

bia è odiosa a Dio , e agli uomini.

Fedele, infedele. Dante Inf. caut. 3. Mischicke sono a qué cattivo coro Degli angeli, che non furon ribelli, Rè fur fedelt a Dio, ma per se foro. Passay. 60l. 22. L'uomo è infedele, e disteule a Dio.

Della costruzione toscana

300 Ulile, disutile, Boce, 8. B. n. 7. La cui vita ancors potrà più in un di esser utile al Mondo, che centonita ten puri nen potranno, mentre che il Mondo durar dee. Giov. Vill. lib. 1. cap. 19. Siecome uomo disutile al reame, fu disposto della Signoria.

# COLL'ACCUSATIVO, E LA PREPOSIZIONE A.

Quegli addiettivi, i quali accennano rapporto, e azione espressa, o tacita, voglicino l'accusativo colla preposizione a, e sovente l'influito espresso, che corrisponde al gerundio latino. Eccoue alquanti.

Atto. Bocc. g. 8. n. 2. Atto a meglio saper macinore, che alcun altra. E g. 7. n. 9. T abbia parato dinanzi così fatta cosa, e a desiderj della tua giovinessa atta.

Pronto. Roce g. 10. n. 5. Pronto a quello in altrui virtuosamente operare, che in se vorrebbe, che fosse operato.

Inclinato. Fr. Giord. Pred. Fomentano quel loro geniaccio inclinato al male.

#### COLL ACCUSATIVO, E LA PREPOSIZIONE PER.

Oli addictivi, che hanno caso di cagione, l'hanno ordinariamente in accusativo colla preposizione, per. Ec-

cone alcuni esempj.

Chiaro, famoso, infame, e simili, Bocc. g. 3. n. 6, Un giovane per nobilid di sangue chiaro, e splendido per molte ricchezse. E. g. 10. n. 2. Ghiao di Tieco per la sua fierezsa, e per le sue ruberie assai famoso. Serd. Stor. 1. 1. c. 5. Il promontorio, che è alle pendici del monte Atlante, infame per l'impeto dell'acque. E così d'altri molti simil addietivi.

### COLL ABLATIVO

Cili addiettivi di misura , come alto , profondo, lungo , largo , grosso etc. hanno l'ablativo senta preposizione. Basteri un esempio. Giov. Villi. 1. 6. c. 40. Tutte le torri di Firenze, che n'avea nella Città gran guarità, alte cictuo venti braccia l'una. Talyolta però si

trovano coll'accusativo, e'la preposizione per. Bocc. g.S. n. 7. Questa non è stata lunga per lo terzo, che fu la sua. Gli additivi che accemano materia, o qualità, come dotto, ealoroso etc. hanno l'ablativo colla preposizione in. Alam. Giron. 1. 13. st. 86. Era quivi in que'tempi un negromante, In quell'arte dottissimo, ed esperto.

Gli addiettivi, che accennano separazione, voglione l'ablativo colla preposizione da, o il genitivo, e così diciamo: esule della patria, alieno dallo studio, sicuro da pericolti puro da ogni colpa, privo d'amici, e simili.

### DE' NOMI COMPARATIVI

Il comparativo innanzi a se può avere avverbi determinativi, o di misura, come molto, più, poco, tanto, quanto etc. ma dopo ordinariamente ha il genitivo. Soco. n. 1. Non so cui io mi possa, lasciare a riscuotere il mio da lopo più convencole di te.

Ammette non di rado il nominativo dopo di se, con la particella che in mezzo. Bocc. g. o. n. 3, Rimarrai più sano, che pesce. Petrar. canz. 24. Una donna più

bella assai, che I sole, E più lucente.

Oltre al caso soddetto, può il comparativo avere dopo di se altro caso dinotante eccesso, come per esempio: Pietro è più alto di Paolo un sommesso. Ma questo caso il riceve come addiettivo, e di sua natura, non come comparativo.

## DE' SUPERLATIVI.

Usano i Toscani con molta varietà i superlativi, e perciò qui intorno alla loro varia costruzione porremo alcune brevi osservazioni.

Osservazione prima.

A' superlativi si aggiugne talvolta presso gli antichi qualche accrescimento, o termine. Nov. ant. 43. Narcisso fu molto bellissimo. Bocc. g. 2. n. 9. Questa tua così santissima donna.

Osservazione seconda.

Il superlativo talora è assoluto, come quando si dicer Cicerone fu elequettissimo, e talvolta ha relazione all'altre cose dello stesso genere, e accenna eccesso sopra di dire ele il talini mettivano tali cose in genitivo plurale, e d'iocrano per esempio: Cicero fuit Romanorum eloquenDella costrusioni toscana intissimus: ovvero in genitivo singulare di nome collettivo. Demosthenes fuit orantor praestantissimus totius Graçciae. Ma noi lo mettamo in accusativo colla preposizione tra, o fra, o in daivivo coll' oltre de. Bocc. n. 5, La donna tra tutte le altre donne del mondo era bellissima, e valorosa. E lutrod. Nella egregia Città di Frorenza, oltre ad ogni altra Italica bellissima.

Oiservazione terza.

Il superlativo non si considera con rigor filosofico, onde presso di noi, come ancora presso i Latini, riceve dopo di se un comparativo, che il superi. Bocc. g. 5. n. 3. Piètro liedissimo, e l'Agnolella più, quivi si sposarono.

Anzi è proprio della nostra lingua porre dopo il superlativo un positivo. Bocc. n. 3. Intra l'altre gioje più care, che nel suo tesoro avesse, era un anello bellissimo, e prezioso.

#### DE' PARTITIVI.

Partitivi ricevono, come in Latino, il genitivo plurale, o pure l'accusativo colla preposizione tra, o altra equivalente. Biece. Proem. Fra quali s'alcuno mai n'ebbe bisogno, to sono uno di quegli.

#### DE' PRONOMI.

Pronomi, se sono addiettivi, non hanno caso, ma si accordano col loro sustantivo. Se sono a maniera di sustantivi, hanno caso talvolta quando hanno forza di partitivi, cioè il genitivo, o l'accusativo col tra, cone nell'esempio addotto di sopra. Parimente quando accennano parte indeterminata di alcuna cosa, hanno il genitivo. Petr. son. 32. Ma però che mi manca a fornir E opra Alquanto delle file benedette.

#### CAP. XIII.

## Della costruzione della preposizione.

Crandissima varietà s'incontra nella nostra lingua. intorno a' casi, a' quali servono le prepòsizioni, e perciò non si può stabilire fermamente a qual caso serva 
ciascuna preposizione. Sarà adunque necessario accomare, 
qual caso dar si possa a ciascuna preposizione cogli secu-

pj de' buoni Autori, e colla maggior brevità possibile, trattando prima delle semplici preposizioni, e appresso, delle composte.

## DELLE PREPOSIZIONI SEMPLICI.

Le preposizioni semplici sono quelle, che di più preposizioni uon sono composte, e sono le seguenti.

Di. Serve ordinariamente al genitivo, di cui è segno, avanti a' nomi, pronomi, avverbi, préposizioni, cinfiniti. Boce Introd. Erron gli anni della fruttifera incarnazione del Figliubo di Dio al numero percenuti di mille trecenquarantotto. E Procen. In cambio di ciò, ch' io ricevetti. E vit. Intendo di raccontare cento no-celle. Gio. Vill. 1, 3. o. 1. Nonperò, che fosse della grandessa di prima. Bocc. g. 4. n. 10. La quale tornò, e disse di sì.

Serve talvolte al dativo in vece di a. Bocc. Întrod. Erano uomini, e femmine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non usati. E g. 5. n. 6. Ischia è un'i-sola assui vicina di Napoli. E n. ult. Io ho trovata una-giovane secondo il cuor mio assai presso di qui.

Serve anche all'ablativo in vece di da, non solamente ne'casi di separazione, come si è veduto, ma in altri ancora. Bocc. g. 4. n. g. Il Guardastagno passato di quella lancia, cadde, e poce appresso mori. E. g. 6. n. 10. Certadto è un Cassello di Valdelsa, il quale quantunque picciol sia, già di nobili uomini, e d'agrati fu abitato. E viv. Chinaque di questi carboni in segno di croce è tocco, tuto quello anno può viver sicuro, cha fuoco nol toccherà, che non si senta.

Parimente serve all' ablativo in vece di con, o in. Bocc. g. g. n. 5. Maestri luvorate di forza. Ancora si usa in vece d' in. Bocc. g. 2. n. 9. Dimmi, di che io

t' ho offeso, che tu uccider mi debbi.

Fa ancora le veci di per. Liv. Egli piagneva, e di grande pietà non potea motto fare. Bocc. g. 10. n. 3. Abbi di certo, che ninno altro ugm vive, il quale to quant' io ami.

Serve altresi all'accusativo, e all'ablativo, in ferza dell'ex, e dell'inter de'Latini. Dante Convito pag. 90. La natura umana è perfettissima di tutte le altre nature di quaggiù.

Talora è segno di particolarità , e vale alcuni , o al-

204 quanti, e s'adatta a più casi. Bocc. g. 3. fine. Ebbe<sup>et</sup> di quelli, che intender vollono alla Melanese. E. g. 4. n. 4. Fece due galee sottili armare, e messivi su divalenti uomini, con esso sopra la Sardigna n'andò.

Si usa ancora per dinotar figlinolanza, maniera comune a noi, e a Greci; e così nel Boccaccio leggiamo: Giannuol di Severino, Cecco di Messer Fortarrigo,

Cecco di Messere Angiulieri , e simili.

E'ancora contrasseguo, o titolo, ma incorporata coll'articolo. Tav. Rit. Colla Pulzella Isotta delle bianche mani. Bocc. g. 8. n. q. Siccome è il Tamagnin della Porta. Cioè che sta alla Porta.

Serve d'ordinario al dalivo, di cui è segno. Bocc. g. 8. fin. Infino all'ora della cena libertà concedette a ciascuno.

Servé ancora all'accusativo in forza della preposizione de Latini. Amm. ant. dist. 3. rub. 2. amm. 6. L' animo nostro si dee chiamare ogni dl a render ragione. Bocc. 9. a. n. 1. Fu preso da due, e segretamente a Tangredi menato. E g. 4. n. 2. Di notte se ne fuggirono a Rodi.

E in sorza di per. Bocc. g. 4. n. 2. To soglio, che in luogo delle busse, ch' egli vi diede a mie cagioni, che voi abiate questa consolazione. Passav. f. 4. vegnachè a sua colpa la navicella sia fracassata, e rotta. Tav. rit. Ne furono assai allegri, da poi che l' ebbono a signore.

E in forza d' in. Nov. ant. 46. A voi non sarebbe onore, che'l vostro legnaggio andasse a povertade.

Serve all'ablativo in senso d' in , o con.

Nov. ant. 3. Essendo poveramente ad arnese. Bocc. g. 10. n. 8. Se tu non fossi di conforto bisognoso, come tu se', io di te, a te medesimo mi dorrei.

Talora fa le veci del pro de Latini. Bocc. g. 10. n. 8.

L'avrebbe egli a se amata più tosto, che a te.

E talvolta ha forza dell'ablativo della quinta de' Neutri de' Latini. Bocc. g. 3. n. 9. In abito di peregrini , ben forniti a danari , e care gioje. Nov. aut. 2. Cotanto diço , che'l cavallo è nutricato a latte d'asina.

Vale talvolta a modo, a similitudine. Bocc. g. 9. n.5. Cotesti tuoi denti fatti a bischeri.

E talora a rispetto, a comparazione. Bocc. g. 6. n. 5.

Con viso piatto, e ricagnato, che a qualunque de Baronci più trasformato l'ebbe, sarebbe stato sozzo.

Fa ancora le veci di da segno dell'ablativo. Bocc. g. 2. n. 6. Amendani gli fece pigliare a tre uoi servidori. B. n. 2. Appresso, a gran valenti uomini il fece compiuamente ammaestrare nella nostra Fede. E. g. 3. n. a. D. E. udendo a molti commendare. La Cristiana Feile, un di ne domando alcuno. E. g. 2. n. 1. Fatevi a ciascun, che mi accusa, dire guando, o slove gli taglini la boran.

A incorporato coll'articolo, e aggiunto a certi non i femminini forma modi avverbiali indicanti alcuna particolar maniera. Gosì nel Boccaccio abbiamo: alla trista, alla scapestrata, all'antica etc. e nell'uso diciamo:

alia francese, alla romana etc.

A si adopera elegantemento per in in significazione di tempo. Bocc. g.7.n.1. Egli è la fantasima, della quale io ho avuta a queste notti la maggior paura, che mai

si avesse.

Congiunta cogl' infiniti, dà loro forza de gerundi Latini. Bocc. g. 4: n. 1. Nê a negare, nà a pregare son disposta. E. g. 4: n. 10. A trargli l' osso potrebbe guarire. E. g. 4: n. 1. Or via va colle femmine a spander lagrime. E Concl. Quanto questo fu, egli erano poche a servierre delle soprascritte novelle. E. g. 10. n. 8. Che ho io a curare, se il calsolajo piutiosto, che 't filosofo, avrà d'un mio fatto, secondo il suo giudici disposto in occulto, o in palese, se il fine è buono t

Talvolta vale la preposizione inverso. Bocc. g. 8. n. 7. Montata in sulla torre, é a tramontana rivolta comin-

ciò a dire.

DA.

È segno dell'ablativo, che dinota operazione, separazione, termine di partenza, o differenza. Bocc. g. 4. prine. Chi non e' ama, e da voi non desidera d'essera umato, si mi ripiglia. E n. 4. Credendo lui essera tornato dal bosco, avvisò di riprenderlo forte. Petrason 137. Pieno d'un vago pensier, che mi disvia Da tutti gli altri. E son. 1. Quand'era in parte altr'uom da quel, ch' io sono.

Congiunta ĉo' pronomi primitivi ha forza di solo, e senza compagnia, e vi si frammette talvolta il per. Dante Purg. cant. 1. Poscia rispose lui: da me non venni. Lib. cur. malattie. Molte malattie gueriscono da per se,

senza l'opera del medico.

Della costruzione toscana

Fa le veci della preposizione o sia del segnacaso di-Bocc. g. 5. n. o. Degno cibo da voi il riputai.

E della preposizione, o sia segnacaso a. Bocc. g. 2. n. so. Vi menerò da lei, e son certo, ch' ella vi conoscerà. E g. 8, n. q. Andrà facendo per la piazza dinanzi da voi un gran sufolare.

Talvolta accenna cagione, e vale l'ob de' Latini. Bocc.

g. 1. fin. Una valle ombrosa da molti alberi.

Accenna la patria particolare. Bocc. g. 5. n. 5. Questa giovane non è da Cremona, nè da Pavia, anzi è Faentina. Ma se la patria è più generale, come Regno, Provincia , Isola , si adopra il di. Bocc. g. 3. n. 8. Disse il Monaco: io sono anche morto: e fui di Sardigna.

Spesso ancora accenna attitudine, o convenevolezza. Bocc. g. 3. n. q. Essendo ella già d'età da marito. E g. 4. n. 4. Gioje da donne portandole, come i mercatanti fanno , a vedere. E g. 5. n. 4. Materia di crudeli ragionamenti , e da farvi piagner v' imposi. Significa ancora capacità. F. Giord. pag. 61. Or puossi l'anima empire di male? no: non è vaso da ciò.

Vale talvolta in circa. Bocc. g. 3. n. 8. In così fatti ragionamenti su tenuto Ferondo da dieci mesi. E g. 8.

n- 10. Comperate da venti botti.

Può ancora valere di che, onde, congiunto coll'infinite , o col nome. Bocc. n. 3. Pensossi costui avere da poterlo servire. E g. 5. n. 10. Si da cena ci ha: noi siamo molto usate di far da cena, quando tu non ci se'. Niccolai pag. 80. Tutto , quantunque grandissimo , egli ha per picciolo, quando v'è altra cosa maggiore

da poter dare. Accompagnato cogli avverbi molto, poco, niente, bene, tanto, più, sottointendendosi l'infinito fare, o altro equivalente, accenna abilità, o attitudine. Bocc. g. 6. n. 2. Sempre poi per da molto l'ebbe, e per amico. E g. 3. n. 2. Uomo, quanto a nazione, di vilissima condizione, ma per altro da troppo più, che da così vil mestiere. Lasca Spir. att. 5 sc. 7. Tu se' più da poco, che Maso, che si lasciava fuggire i pesci cotti. Bocc. g. 10. n. 1. Molti, i quali a comparazione di voi da niente sono. E g. 4. n. 2. Par persona molto da benc, e costumato, E g. 3. n. 10. Non suspicò, che ciò Guccio Balena gli avesse fatto, perciocchè nol conosceva da tanto.

Da ciò vale atto, idoneo, disposto. Bocc. g. 3. n. i.

Ed egli è il miglior del Mondo da ciò costui. E nel Testamento presso i Deput, facciata 3. Allora voglio possano con l'autorità de lor tutori, se in età da ciò fossono. E g. 7. n. 2. Se io volessi far male, io troverei ben con cui etc., ne mai mel sofferse il cuore: perciocche io non fui figliuola di donna da ciò. E g-3. n. 1. Mi pregò il castaldo loro, quand' io me ne venni, che se io n'avessi alcuno alle mani, che fosse da ciò, che io glielo mandassi.

Da innanzi a Verbo, o a nome dinota convenienza. o necessità; ma davanti a' Verbi si congiugne coll'infinito, ed equivale al nominativo gerundio. Bocc. g. 2. n. 3. Diede ordine a quello, che da far fosse. E g. 6.

nel princ. Dioneo, questa è questione da te.

Ne' giuramenti, e nelle asserzioni dinota convenienza alla qualità della persona, che parla, Stor. Aiolf. Ti giuro da cavaliere , ch' io non l' ho veduto. Redi Lett. vol. 1. pag. 302. Non le rispondo da medico, ma bensì da suo buono amico,

IN.

Questa preposizione, se ad essa segue l'articolo, si muta in ne, e s'incorpora coll'articolo stesso, dicendo nel , nella etc. Petrar. son. 2. Onde i mie' guai Nel comune dolor s' incominciaro. Pure si trova in innanzi all'articolo, e talvolta accompagnato anche cul nel. Butti inf. 20. Secondo che dice lo testo. Firenz. rim, 101. Asconder rose colte in la vil cenere. Amm. ant. dist. 25. rub. 23. amm. 2. In nel numero di pecore, e di fiere è avuto qualunque è oppresso da' diletti del corpo.

Il Muzio nella Varchina cap. 21. dice, esser regola ferma, che in prosa si ha a scrivere nella, e in verso ne la. Ma l'Annotatore all'Ercolano del Varchi pag. 252, n. 1. chiama scorretto tal uso , come quello di dire ne li , ne le , ne lo , perchè l'ortografia dee seguitare la pronunzia. Ora nel pronunciare si raddoppia la L da

chi pronunzia bene-

Si usa co' verbi di stato. Bocc. g. a. n. 7. In un lettuccio assai picciolo si dormiva.

E co Verbi di moto. Bocc. n. 2. Monto a cavallo, e come più tosto potè, se n' andò in Corte di Roma.

E in senso di dentro. Bocc. g. 7. n. 3. Questi son vermini, ch' egli ha in corpo.

E in senso di sopra. Bocc. g. 7. n. 9. Molto meglio sarebbe a dar con essa in capo a Nicostrato.

08 Della costruzione toscana

E in vece d'a. Bocc. Fiamm. lib. 4. num. 164. O Iddio, veditore de nostri cuori, le non vere parole dette du me, non m'imputare in peccato.

In vece di con. Bocc. Introd. Orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, ed in miracolosa manieta a di-

mostrare.

In vece di per. Bocc. n. 1. E così in contrario le taverne, e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri.

In vece di contros Bocc. lett. Pin Ross, p. 273. Vitellio Cesare senti la ribellione de suoi eserciti, ed in se vide rivolto il Romano popolo.

In significato di verso. Petrar. son. 9. In me movendo

de' begli occhi i rai, Cria d' amor pensieri.

In scuso di nello spazio. Bocc. Proem. Cento novelle raccontate in dieci giorni da una onesta brigata di sette donne, e tre giovani.

Per a maniera, a foggia. Bocc. g. 8. n. 3. Niuna cosa valendole il chieder mercè colle mani in croce.

Dinota ancora talvolta età indeterminata fra due ter-

mini distinti. Bocc. g. 3. n. 4. Giovane ancora di ventotto in trent'anni.

Si trova ancora usato per intorno. Bocc. g. 4. n. 2. Messagli una catena in gola, mandò uno al Rialto, che bandisse.

PER.

Co'Verbi di moto pare che riceva l'accusativo, o qualche avverbio, che lo contenga. Dante Putg. cant. 5. Quando s'accorser ch'i'non dava loco: Per lo mio corpo al trapassar de raggi. Bocc. g. 10. n. 3. Cominciò a fare le più smisurate cortesie, che mai facesse alcuno altro, a chi anitava, e veniva per quindi.

Co' verbi di stato, in senso d' in, riceve altresi l'accusativo. Bocc. Intr. Per le sparte ville, e per gli campi, e per gli loro colti, e per le case di di, e di

notte morieno.

Si usa in vece, di a, e di da, e di con. Bocc. g. 5. n. 9. Per modo di diporto se n'andò alla piccola casetta di Federigo. E proem. Ho meco stesso proposto di volere in quel poco, che per me si può, alcuno alleggiamento prestare. Guid. G. pag. 123. Al quale errore per queste parole rispose.

Talvolta dinota cagione, mezzo, o strumento! Petr. canz. 18. Felice l'alma, che per voi sospira. Bocc. g. 2. n. 6. Per vergogna quasi mutolo divenuto, niente dicea.

200

Gio, Vill. 1. 8. e, 5. 25 Si rubelli à Fiorentini il Castello di Piano Travigne di Faldarno per Carlino de Passi di Faldarno. Boce, 5. 2. a. 4. Fattisi adquanto per lo mare, che già era tranquillo, e per gli capelli presolo, con tuta la cossa il tirò in terra.

Accenna talora fines Petrar. son. 161. Per ritrovar ove'l cor lasso appoggi, fuggo dal mio natio dolce aer

Tosco.

Vule ancora il pro de'Latini in significato d' in favoree, in nome, in vece. Bocc. g. 2. n. 6. Io furei per Currado ogni cosa, ch' io potessi, che gli piacesse. E g. 5. n. 7. Ad nno M. Currado, che per lo Re v'era capitano, la rigiuria fattagli da Pietro contata, il fe pigliare. E g. 6. n. 1. Spesso ne' nomi errando, un

per uno aliro ponendone.

Aggiunta a' nomi, benchè sovente quasi a maniera di ripieno, pure può significare in 'luogo, in considerazione; come, e simili. Nov. ant. 35. Il lodava, siccome era, per lo più cortese signore del Bondo. Bocc. n. . Esculo stato un pessimo uomo in vita, in morte è reputato per santo. E. g. 2. n. 5. Ebbe ciò, ch' ella dieveu, più che per vero. E. g. 7. n. 8, SI di quel d'Arriguccio medesimo la sovenne, ch' ella si chiamb per contenta.

Preposts all' infinito, con avanti il Verbo essret, o stare, gli dh la forza del participio futuro de Latini, e talvolta significa essret in procinto, pericolo, o risico di fate, o farsi una cosa. Bocc. n. 1. Io sono per ritarami del tutto di qui. F. g. z. n. 4. Tenendo forte ton amendue le mani gli orli della cassa, a quella guisa, che far veggiamo a coloro, che per affogar sono, quando prendono alcuna cosa. Cecch. Siiav. prol. E pur con tutto, ciò io sto per divelo.

Aggiunta a nomi sustantivi, nell'uso de' Toscani, accenna una particolar considerazione. Adduce il Vocabolorio uno esempio dell'uso: questo cavallo è troppo grasso

per barbero. Cioè considerato come barbero.

Talora è nota di distribuzione. Boco. g. 6, n. 2. Di quello un mezzo bicchier per uomo desse alle prime mense. E g. 10, n. 9. Fattesi venire per ciascuno due paja di robbe, disse: prendete queste.

Accenna ancora mezzo d'origine, e discendenza, ed modo comune a Greci. Bocc. g. 2. n. 8. Essi son

Corticelli Gram.

Della costruzione toscana

per madre diseesi dal paltoniere, Gio. Vill. lib. 4. cap. 10. E di loro per donna nacquero tutti Conti Guidi.

Dinota alcuna volta tempo, e vale durante un tale spazio. Bocc, Introd. A ciascuno per un giorno s'attribuisca il peso , e l'onore. E g. 2. n. 7. E quivi per più di dimorando, si mostro forte della persona disagiato.

Si giugue a' nomi dinotanti spazio, numero, o misura. Bocc. g. 5. n. 1. Ci videro forse per una tratta

d'arco vicini alla nave.

Ha talora forza di benchè, qualunque, e simili. Bocc. g. 4. n. 6. nel princ. Assai volte avevano quella canzone udita: cantare, ne mai avevan potuto, per domandarue, sapere, qual si fosse la cagione, perche fosse stata fatta. E g. 7. n. 1. Temere non ci bisogna, ch'ella non ci può, per potere, ch'ella abbia, nuocere.

Ed esprime talvolta la forza del gerundio. Bocc. g. 8. n. o. Cominciò ad andarsene lungo S. Maria della Scala, verso il prato d'Ogni Santi, dove ritrovò Bruno, che per non poter tener le risa, s' era fuggito.

CON.

Preposizione congiuntiva, che accenna strumento compagnia, e modo, e serve all'ablativo. Boce. g. 4. n. 4. Quella, che avete mangiato, è stato il cuore di M. Guglielm's Guardastagno, perciocche io con queste mani glielo strappai. E n. ult. Con Griselda lungamente, e consolato visse. E g. 10, n. 8. Tito, non ristando di piagnere, con fatica cost gli rispose.

Co' proxomi me, te, se si unisce la preposizione con, lasciando la n, e dicendo meco, teco, e seco, com' è noto. Anzi gli Antichi dicevano ancora nosco, e vosco,

che altri og gi non direbbe, se non se nel verso. Seco significa con se , cioè da se , fra 'se. Bocc. g.5.

n. 3. Egili sospirando, e piagnendo, e seco la sua disavventar a maledicendo, vegghiava. E.g. 6. n. 10. Seco prop osero di fargli di questa penna alcuna beffa. Si dice ne I medesimo significato seco stesso, seco stessa. Bocc. g. 2 . n. 3. Seco stesso forte contento cominciò a dire etc. E g. 4. n. 4. Esso seco stessa immaginando come futto esser dovesse, ferventemente di lui s' innamoro. Dan e Inf. caut. 25. Le gambe con le coscie seco stesse S' op iccar sì , che 'u poco la giuntura Non facea segno . ilcun, che si paresse. Seco me

lesimo si dice anche di femmina. Bocc. g. 8.

n. 7. Lo scolare tutto lieto seco medesimo disse etc. E g. 7. n. 5. Non si seppe si occultare, chegli non fosse prestamente conosciuto dalla donna. La quole questo vedendo, disse seco medesimo: lodato sia Iddio.

S'aggiunge talvolta a seco il con. Bocc g. 5. n. 2. In Susa con seco la menò. Laber, num. 38. Parveni ch'egli alquanto delle mio parole ridesse con seco stesso.

Seco si usa per con lui, con lei. Dante Par. cant.28. Dunque costui, che tutto quanto rape L'alto universo seco, corrisponde. Al cerchio, che più ama, e che più sape. Petr. son. 212. Quel giorno, ch'i l'asciai grave, e pensosa Madonna, e l'mio cor seco.

Parimente con s'incorpora coll'articolo della voce seguente, come più distesamente si vedra nel terzo libro.

DENTRO, ENTRO.

Dentro, quando è preposizione, dinota la parte interna, e riceve ordinariamente il dativo. Bocc. Proem. Esse dentro a' dilicati petti temendo, e vergognando tengono le amorose fiamme nascose.

Riceve ancora l'accusativo. Dante Purg. cant. 30. Così dentro una nusola di fiori Donna m'apparve sotto ver-

de manto.

E si trova ancora col genitivo, e coll'ablativo. Passav, fo. 242. E avvegnaché non possa adoperare dentro alla mente per diretto, per indiretto puote assai di male operare: e se non dentro della porta, almeno dentro dagli antiporti, che sono i sentimenti.

Entro comunemente si accompagna coll'accusativo. Bocc. g.8.n. 4. Io voglio, che tu giaccia stanotte entro

il letto mio.

Riceve ancora il dativo Petrar. canz. 22. Le notturne viole per le piogge, E le siere selvaggie entro alle mura.

Le si propone la particella per, ed è proprietà di linguaggio. Petrar. canz. 24. Al fin vid io per cutro i fiori, e l'erba Pensosa ir sì leggiadra, e bella donna. FUORA, FUORI, e in verso FUORE.

Preposizione, che nota separamento, e distanza, ed è contraria di entro, o dentro. Vuole il genitivo. Boco. 5. n. 3. A lui prave esser sicuro, o fuor delle mani di coloro. Petrar. son. 213. Uscita è pur del bell'albergo fuora. È son 300. Or m'ha d'ogni riposo tratte fuors.

Della costruzione toscana

Si treva coll' accusativo, Petr. canz. 31. Fuor tutti i nostri lidi, Nell' isole famose di fortuna Due fonti ha. SOPRA.

Preposizione dinotante sito di luogo superiore, contraria di sotto. Le più volte si costruisce coll'accusativo. Bocc. g. 5. n. 6. Presala, sopra la barca la misero, e andar via.

Non di rado riceve il dativo. Bocc. g. 8. n. 7. 'Converrà, che voi n'andiate sopra ad un albero.

E talvolta il genitivo. Bocc. ivi. Comincio a piagnere sopra di lei, non altrimente, che se morta fosse.

Si adopera per di là da , oltre , più che. Bocc. g. 2. a. 3. Gran parte delle loro possessioni ricuperarono, e molte dell'altre comperar sopra quelle. E g. 5. n. 2. Ben cento miglia sopra Tunesi ne la portò. E g. 5, n. 6. La quale un giovane uma sopra la vita sua.

E per contro, addosso. Bocc. g. 2. n. S. Ordinarono un grandissimo esercito, per andare sopra i nimici. E g. 5. n. 6. Partito il Re, subitamente furon

molti sopra i due amanti.

E per appresso, vicino g. 4. n. 3. Marsiglia è in Provenza sopra la marina posta.

E in vece di per Bocc. u. 1. Tante quistioni malvagiamente vincea, a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato.

E per circa, intorno. Bocc. Laber. n. 35q. Maravigliatomi forte sopra le vedute cose cominciai a pensare, E per innanzi, avanti. Buti comm. Inf. 1. Nella

notte del Veneral Santo sopra 1 Sabato Santo.

Accenna talvolta pegno. Bocc. g. 2. n. 3. Messo s' era in prestare a' Baroni sopra castella, e altre loro entrate. E n. 7. Avendo portate tre belle, e ricche robe, volendo il suo oste esser pagato, primieramente gli diede l'una, e appresso convenne gli desse la seconda, e cominciò sopia la terza a mungiare.

Sopra parto, o sopra partorire vale nell'atto, o poco dopo l'atto del partorice Gio. Vill. lib. 9. c. 248. Tornando la detta Reina , morì sopra pattorire ella , e la creatura. Lasca Sibili. att. 2. sc. 6. Mort sopra parto

in cotesta casa.

Sopra se significa peroso. Bocc. g. 5. n. q. La donna, udendo questo, alquanto sopra se stette. Significa ancora diritto in sulla persona. Bocc. g. B. n. 7. Colle carni più vive, e colle barbe più nere gli vedete, e sopra se andare, e carolare, e giostrare. E significa ancora non appocciato. Bocc. g. 10. n. q. Infino a tanto, che per M. Torello non le fu detto, che alquanto sopra se stesse.

Sopra ciò accenna sopratendenna a qualche uficio. Bocc. g. 8 n. 10. Danko u culoro, che sopra ciò sono, per iscritto tutta la mercatanzia, è dato per gli dettà al mercatante un magazzino. Oggi si scrive sopracciò, e in Toscana ha forza di nome, e significa il soprantendente all'uficio, di cni si parla. Salviati Granch. stt.3. 80. 9. Prese partito, di ricorrere al Sopracciò in Dogano. SOTTO.

Preposizione, e de dinota inferiorità di sito, e telvolta di condizione, e di gra-b, e de correlativa di sopra Si costrusce ordinariamente coll'accussivo. Boce, g. 5. n. 7. Sotto un poco di tetto, che ancora rimaso cera, stristrissono amenduni. Talora col genitivo. Boce, g. 4. n. 9. Ciascuno e castella, e consulli aveva sotto di see. E talvolta encora col dativo. Boce Fiamm. lib. 2. E quella, che di losciar l'apparecchi, so che conosci licta, proifica, abbondevole, magnifica, e sotto ad un solo Re.

Sotto si adopera iu significato di con. Bocc. g. 4. n.g. Avrei ben saputo, e saprei sotto altri nomi comporla. E cant. 4. Quando si dolga con ragione, il cuore D'esser tradito sotto fede amore. Matt. Vill. 1. g. c. 10g. Per comandamento de detti due Re, sotto peua di cuore, e di avere s' uscirono del reame de Francia.

TRA, FRA.

Tra, eh'è abbreviata da intra, e fra da infra, sono due preposizioni, che significano in mezzo, e vogliono l'accusativo.

Quando sono conquinte con una sola cosa, accembano rinchindimento in quella. Bocc. Fiamme. lib. 1. Con questa letizia a me sola fra verdi crhette era diviso sedere in un prato. E più giù: Poi quasi stanca tra la più fotta criba postamia a giuecre, mi postava.

Conglunte coa due cose, accennsio lo spazio o il compressimento in mezzo ad amendue. Boco, g. 3. n. 2. In una gran sala del palagio del Re, la quale in mezzo era tra la camera del Re, e quello della Reina, si mascose. Petr canz. 26. Oo'ella obbe in costumo Gin fra le piagge, e l'A faume. Boccaccio Laber, num. 30- Fra gli aspris tecpt, e le rigita piante, piongendo, mi.pa-

Della costruzione toscana

rea dimorare. E nell'Amet. Se medesimo mira quasi dubbio tra l' sì, e'l no d'acquistarla.

Vagliono talvolta per mezzo. Boco. g. 3. n. g. Salita in sulla sala, tra uomo, e uomo là se n'andò.

Talora nella conversazione, nel numero, nella compagnia. Bocc. n. 10. Fannosi a credere, che da purità d'animo proceda il non saper tra le donne, e co' valentuomini favellare.

E in vece d'in. Passav. pag. 127. E non credea la persona, che la confessione non sia intera, perch'ella si confessi tra più volte, e in diversi tempi ad uno

medesimo confessore per legittima cagione.

Talvolta accennano perplessità. Boccaccio g. 5. n. 8. Avendo queste cose vedule, gran pezza stette tra pictoso, e pauroso. Petrar. son. 119. In riso, e'n pianto, fra paura, e spene, Mi rota si, ch'ogni mio stato inforsa.

Si adoperano anche per addentro. Boccaccio g. 2. n. 6. Un di ad andare fra l'isola si mise. Gio. Vill. 1. 12. c. 30. Se n'andaro tutti in Granata fra terra.

E per fuori, oltre, sopra Bocc. g. 5 n. 1. Egli tra gli altri suoi figliuoli ne aveva uno il quale di grandezza, e di bellezza di corpo tutti gli altri giovani trapassava. E g. 2 n. 9. E avendo una sera fra l'altre tutti lietamente cenato, eominciarono di diverse cose a ragionare.

Tra si adopera non di rado per distinguere, e insieme congiugnere due cose, o sola, o posponendogli altra particella. Ed in tal caso è regola fermamente osservata da" buoni Autori, che il tra si metta solamente a principio del primo termine, e nel principio del secondo termine gli corrisponda la congiunzione e, o ed. Ciò s'intenderà meglio cogli esempj. Bocc.g.4.n.2. Il condusse in sulla piazza, dove tra quegli, che venuti gli eran dietro, e quegli ancora, che, udito il bando, da Rialto venuti v'erano, era gente senza fine. E g. 1. n. 2. E tra che egli s' accorse, e ch'egli ancora da alcuno fu informato, egli trovò etc. E g. 3. n. 10. La giovane tra con parole, e con atti il mostrò loro, E g. 3. n. 1. Tra per l'una cosa, e per l'altra non vi volli star più. Matt. Vill. I. 1. e. 80. Più di dugento tra dell' una setta, e dell'altra se ne trovarono morti di ferro.

Fra mè, fra se, fra loro accennano l'interno della persona, o delle persone, da cui reggesi il sentimento.

minciaron fra loro ad aver consiglio.

Si trova usata fra in forsa della particella del nel primo termine, di uno spazio di tempo, colla corrispondenza della congiunzione è nel secondo termine. Bocc. g. S. n. 10. Scrivemi mio fratello, che senza atcun fallo so glà. abbia fra què, e otto di manufatti mille florini doro.

PRESSO, VICINO.
Preposizioni dinotanti prossimità di luogo, benehè tal-

volta ad altre prossimità si adattino.

Presso ordinarimente ha il dativo, ma può auche ricevere il genitivo, e l'accusativo. Boccaccio g. 2. n. q. Assai presso a Sulerno è una costa sopra il mure riguardante, la quale gli abitanti chiamano la costa di Malfi. E. g. 8. n. 7. Tra salci, ed altri alberi presso della torricella nascoso era. E. g. 9. n. 6. Infin presso le donno di Ripole il condusse.

Vale talvolta circa, intorno. Boccaccio g. 8. n. 9. Presala di peso, credo, ch'io la portassi presso a una balestrata. Gio. Vill. 1. 6. c. 187. Stundo all' assedio

di Genova presso di cinque anni.

E ancora si usa per in comparazione, al paragone. Petr. sou. 222. Che presso a que d'anor leggiadri nidi, Il mio cor lasso ogni altra vista sprezza.

Lo stesso che presso significano appo, e appresso. Appo, che scrivesi sempre disaccentata, ha ordinariamente l'accusativo, ma si trova ancora col genitivo, e col dativo; e significa talvolta prossimità di morale a una persona, cioè nel giudicio, concetto, o confidenza di essa; talvolta vale in comparazione; e talvolta accenna alla Latina puro stato in luogo. Bocc. n. 3. Ordinò, che colui de' suoi figliuoli , appo il quale , siccome lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui s'intendesse essere il suo erede. Liv. decad. 3. Fu risposto agli ambasciadori, non essere appo di loro alcun merito. Passav. f. 283. Gli umili si rallegrano degli spre-B) , e de' disonori , e sono contenti di vedersi tenere uili, e dispetti nel parere altrui, come sono appo a se nel parere loro. Bocc. Proem. Quantunque appo eoloro, che discreti erano, io ne fossi todato. Cioè nel

giudizio di coloro. Bocc. g. 6. n. 2. Bonifazio Popa,

appo I quale M. Geri Spina fu in grandissimo stato, cios nella sua grazia, o confidenza. Gio. Vill. 1. 7c. 7o. 1 Baroni weggendo il picciol podere del Re di Araona, appo la gran possanza del Re Carlo, si furono molto shigottili. Gioè in comparazione. Gio. Vill. Papa Giovanni sopraddetto appo Vignone in Proenza in publico Concistoro diede stenenza di scommicazione ontro Ludovigo Dogio di Baviera. E stato in luogo alla Latina: apud Avenionem.

Appresso serve al genitivo, al dativo, e all'accusativo. Bocc. g. 4, nel fiue: Appresso della bella fonte con grandissimo piacere, e ben serviti cenarono. E n. t., & eran posti appresso a un tavolto, . il quade la camera, dove ser Ciappelletto giacea, dividea da un'altra. E g. 1. n. 6. nel princ. Emilia, la quade appresso a la Fiammetta sedea. E questa costrucione coll'accusativo

è la più frequente.

Ha oppresso tutte de sopraccennate significacioni di presso. Di più si adopera per dopo. Bocc. g. 4. n. 1. Se appresso la morte s' ama, non mi rimarrò d' amarto. E.g. 2. n. 5. Or via, mettiti avanti, io ti verrò appresso,

Vicino serve al genitivo, e al dativo. Bocc. g. 3. n. 3. Vicino di S. Brancazio stette un buon uomo, e ricco. E g. 8. n. 7. Assai vicino stava alla torricolla.

Si usa per circa', intorno, Bocc, g. 10, n. 4. Priegoti, che perch ella sia nella mia casa vicim di tre mesi stata, ch' ella non il sia men cara. E in senso det parum abesse de' Latini. Bocc. g. 5. n. 3. Gittò la sualancia nel fieno, e assai vicin fu ad uccidere la nascosa giovine.

### RASENTE.

Vale tanto vicino, ch'e'si tocchi quasi ha cosa, ch'ò allato, Vicole l'accusativo, ma riceve ancora il dativo. Pier Gress. 1, 5, c. 10. Apprendonsi meglio se s' innestano in pedale rasente la terra. Franco Sacchetti nov. 129. Fece un foro con un succhio in quel muro rasente a quella penitola:

#### LUNGO.

Vuole Paccusativo, ma riceve aneora il dativo, e inverso talvolta il genitivo. Significa prossimità, e quando, serve a Verbi di moto; significa moto vicino u una cosa, e per lo verso della sua lunghezza. Bocci g. 8. n. 9. Qenineciò ad andarsene lungo S. Maria della Scala perA prato d'Ognisanti. E g. 7. n. 8. Conciofossecosachè la sua camera fosse lungo la via. E g. 7. in fin. E lungo al pelaghetto a tavola postisi, quivi cenarono. Dant. Purg. cant. 18. E quale Ismene già vide, ed Asopo Lungo di se di notte furia, e calca.

LUNGI, LONTAÑO, DISCOSTO.

Lungi, e in verso lunge, vuole l'ablativo, ma riceve ancora il dativo. Brunett. Tesor. lib. 3. c. 6. Lo tuo celliere dee essere contro a Settentrione, freddo, e scuro, e lungi da bugno, e da stella, e da forno. Petr. son, 131, Fauto dalla salute mia son lunge. Dante Par. cant. 12. Non molto lungi al percuoter dell' onde Siede la fortunata Callaroga.

Lontano s'adatta a' medesimi casi, che lungi, ed è usato dal Boccaccio nel Decamerone. G. 3. n. 5. Da una parte della sala assai lontano da ogni uomo colla donna si pose a sedere. E. g. 9. 11. 3. Non guari lontano al bel palagio trovò Natan tutto solo. E. g. 4. 11. 8. Mi parrebbe, ehe per fuggir questo, voi il doveste in al-

cuna parte mandare lontano di qui. -

Discosto si adatta al dativo, e all'ablativo, Bemb. Asol. E poco da lei discosto tra gli alberi un nom tutto solo passeggiare. Gelli Circe, Tanto gli ho trovati discosto al vero,

VERSO, INVERSO.

Oltre a' significati, che accennamo ne' meti a luego, hanno ancora talvolta i seguenti,

Si usano per in comparazione, in paragone. Dante

Purg. 28. Tutte l'acque, che son di quà più monde, Parrieno avere in se mistura alcuna, Verso di quella, the nulla nasconde, Parad, cant. 24, Che inverso d'ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa.

E per intorno, circa. Gio. Vill. l. 12. c. 58. Verso la sera, quando i Viniziani si ricoglievano, apersono una porta della terra. Matt. Vill. 1. 9. c. 102. Inverso

l'uscita di Giugno cavalcaro verso Bologna.

E si noti, che tali preposizioni, quando si danno al tempo, e al luogo, sempre vogliono l'accusativo come uell' esempio di Matt. Vill. testè citato, ma in altri casi ticevono il genitivo.

FINO, INFINO, SINO, INSINO.

Preposizioni, che significano termine di moto, o di aione, delle quali abbiamo detto abbastanza ne' moti idino a luogo.

Preposizione, che significa intorno; non usata però dal Boccaccio, che in luogo di essa intorno, forse, e simili, e he si trova contuncio in qu'fii-autori del buon secolo, col genitivo, col dativo, e coll'accusativo. Dante Prand. cant. 12. Così di quelle semplicene rose Folgonsi circa noi le due ghirlande. Pier. Cresc. I. 1. c. 8. Sopra la quale sia fatto muro d'alicasa di una puntata, ch' è circa di tre braccia. Matt. Vill. I. 11. c. 4. La dierono a' collegati, ricevuti da loro circa a diecimila fiorini d'oro.

OLTRE.

Preposizione, che serve al dativo, e all'accusativo, e significa di più. Bocc. n. 1. Non solamente l'avere ci subcranno, ma furse ci torranno, oltra a ciò le persone.

E in senso di alquanto più. Bocc. g. 2. n. 9. Non era si poco, che oltre a diecimila dobbre non valesse. E in senso di sopra. Petra son. 248. L'alma mia

fiamma, oltra le belle bella.

E in significato di fuori. Boco. g. 2. tit. Chi da diverse cose infestato, sia, oltr'alla sua speranza riu-

scito a lieto fine.

Mare, monti, Arno, modo, misura si trovano ne' buoni Autori quasi sempre in accusativo senza preposizione dopo oltre, di maniera, che talvolta s' uniscono in una sola parola, e si usano quasi avverbialmente. Bocc. g. 6. n. 10. Una santissima, e bella reliquia, la quale io medesimo già recai dalle sante terre d'oltra mare. Fr. Giord. Oliremonii nella Francia non si usa mai spiccare nullo impiccato, ma tanto si sta, quanto può attenervisi. Gio. Vill.lib.6.cap. 40. Nel sesto d'Oltrarnoil primo il campo vermiglio, e scala bianca. Bocc. g. 2. n. q. Lo ncominciò a servir si bene, e si acconciamente, ch'egli gli venne oltremodo a grado. E.g.4. n. 8. Di che fu oltremisura dolente. Pure si trova con preposizione nel Boce. g. 10. n. g. E per Lombardia cavalcando, per passare oltre a monti, avvenne, che si scontrarono in un gentiluomo.

Oltra è lo stesso, che oltre, ma è più del verso, che dalla prosa. Petra, p. 1. cant. 17. Canzon, oltra quell'alpe Là, dove il Ciel è più sereno, e lieto, Mi ri-

vedrai sorr un ruscel corrente.

#### Libro Secondo. AVANTI, DAVANTI, INNANZI, DINANZI, PRIMA.

Preposizioni , che hanno fra se molta somiglianza del significato: ma perchè qualche varietà nel loro uso s'in-

contra, meglio sarà considerarle a una per una.

Avanti vale innanzi , c vuole l'accusativo , o'l dativo: e talvolta riceve il genitivo. Bocc. n. 7. Avanti ora di mangiare pervenne la , dove lo Abate era. E g. 2. n. 3. Camminando adunque il novello Abate ora avanti, e ora appresso alla sua famiglia, gli venne nel cammino presso di se veduto Alessandro. E nel Filoc. 1. 7. n. 387. Andò al diserto, ove Giovanni avanti di lui era venuto per annunziarlo.

Avanti significa ancora alla presenza, col dativo, o coll'ablativo. Bocc. n. 6, Ch'egli ogni mattina dovesse udire una Messa in S. Croce, e all'ora del mangiare avanti a lui presentarsi. E nel Filoc. l. 1. E che ti ho contato, sia vero, monifestaloti il sangue mio, lo quale per tante ferite puoi vedere avanti da te spandere.

Davanti vale alla presenza, e si usa col dativo, coll'accusativo, coll'ablativo, e più di rado col genitivo. g. 2. n. 3. Se in altra parte, che davanti al Papa, stati fossero, avrebbono ad Alessandro, e forse alla donna, fatta villania. E g. 2. n. 7. Passando un giorno davanti la casa, dove la bella donna dimorava, gli venne per ventura veduta. Passav. f. 12. Sali nella mente tua, quasi una sedia judiciale, e poni te malfattore davanti da te, judice di te; non volere porti dietro a te, acciocche Dio non ti ponga avanti a se. Col genitivo lo cita il Cinonio adoperato nel Filoc., ma non è troppo in uso.

Innanzi serve al dativo, e all'accusativo, e dinota tempo, o luogo, e vale prima. Bocc. Introd' Siccome molti innunzi a noi hanno fatti. Petrar. cap. 6. I' son colei, che sì importuna, e fera Chiamata son da voi, e sorda, e cieca, Gente, a cui si fa notte innanzi sera.

Si usa talora per sopra, più che etc. Bocc. g. 3. n. 5. T' ho sempre amato, e tenuto caro innanzi ad ogni altre uomo.

E per alla presenza. Bocc. g. 8. n 3. Ch' ella si guardasse d'apparirgli innanzi quel giorno.

Dinanzi serve comunemente al dativo, benchè si usi ancora col genitivo, coll'accusativo, e coll'ablativo; e vale dalla parte anteriore; contrario a dopo, e a die230 Della costrusione toteana.

tro. Bocc. Interd. Divanta illa casa del morto co' moi prossimi si ragunavano i suoi vicini. E g. 8. n. 3. Egil era pur poco fi qui dinansi da noi. Gio. Vill. Ill. 4. cap. 26. L'attendevano in su i gradi dinansi la Chicsa di S. Prietro. Libr. Aktol. Quella dinansi delli tre, che sono nel circondumento merdidonale del capo.

Vale talvolta alla presenza, appresso. Bocc. e. 3. n.3. Io sarò sempre e dinanzi a Dio, e dinanzi agli momini

fermissimo testimonio della tua onestà.

Prima si usa tulvelta in forza di preposizione col geniuvo, e vale avanti, innanzi. Bocc. Tescid. lib. 3, ott. 76. Acciocche prima della tua partita Fosse finita la mia trista sorte.

DIETRO, DOPO.

Dietro preposizione contraria d'innanzi, che vale dopo, indietro, e vuole il dativo. Boce. g. 5. n. 8. E dietro a lei vide venire sopra un corsier nero un cavalier bruno forte nel viso crucciato.

Cogl' infiniti de' Verbi sembra avere l'accusativo. Bocc. g. 4. u.i. Un giorno dietro mangiare laggiù venutone.

in un canto sopra un carello si pose a sedere.

Si trova anche coll'ablativo. Dante Inf. cent. 25. Sopra le spalle dietro dalla coppa, Con l'ale aperte

gli giaceva un Draco.

Di dietro vale lo stesso, che dietro, e vuole il dativo. Bocc. Concl. Elle non correranno di dietro a niuna a farsi leggree. Pare il Buti nel comento del luogo di Dante testè citato gli dà l'ablativo: Dice, che in sulle spalle di dietro dalla collotto gli exa un Dragone.

Dopo serve all'accusativo, e dimostra ordine di luogo, o di tempo, o di zzione, e vale dipoi, dictro. Nov. ant. 44. Quel cotal marito era dopo la panete della cambera. Bocc. g. 1. n. n. Dopo alquanti di, non erggendosi elimaner, hocominciò a prender maliconia. E a. 5. Dopo aloun riposo preso in camere ornatissime, venuta l'ora del desinare, il Re, e la Murchesana ad inna tàvola sedettaro.

Riceve ancora il dativo, e talvolta il genitivo. Passav. f. 56. Il cavaliere, che dopo alla colonna avea sicoltalo, e ostevito ciò, che delto, e fatto era, gli tenne celatamente digiro. Bocca g. 3:m. 3. Non molto dopo avquesto convenne at marito andare infino a Genova. Moral: 5 Gregor I. i. n. 13. Per quegli, a cui tu

to the region of land and a

vai, ti scongiuro, e priego, che io dopo di te nom

CONTRO, CONTRA.

Preposizioni dinotanti opposizioni. Ammettono il genitivo, il dativo, e l'accusativo; e benehè alcuni stabiliscano regola, che col dativo sempre debba dirsi contro, e non mai contra, ciò nerò vien contraddetto da esempi chiarissimi de' primi lumi della nostra lingua. E ben vero, che un non so che di durezza si sente nel dare a contra il dativo, per l'incontro di quell' ultimo a col segnacaso, ma nou dee per tutto ciò chi l'usasse condennarsi d'errore. Ecco gli esempj. Bocc. n. 6. Lui domandò, se vero fosse ciò, che contro di lui era stato detto. E n. 4. Acciocche poi non avesser cagione di mormorare contra di lui, quando il monuco punisse. E Introd. Niuna altra medicina essere contra alle pestilenze migliore. E n. 10. Io mi vergogno di dirlo, perciocche contra all'altre non posso dire, ch'io contra a me non dica. E n. 3. Contra il general costume de' Genovesi. Matt. Vill. 1. 1. c. 73. Avendo il nostro Comune la guardia di Prato presa contra la comune volontà de terrazani.

Vagliono talvolta rincontro, a rimpetto. Bocc. g. 2. 1. 9. Metti cinquemila fiorini d'oro de'tuoi contro mille de mici. Gio. Vill. l. 12. c. 90. S'appresse fuoco in Porta rossa, contra alla via, che traversa, che va

a casa gli Strozzi.

GIUSTA, GIUSTO, SECONDO.

Preposizioni dinotanti conformità; ma le prime due

sono poco in uso nel parlar famigliare.

Ginsta, giusto voglono l'accustivo Matt. Vill. 1. 1. c. 34. Egli intendeva di mettergli in pace giusta suo parere. Bocc. Piloc. 1. v. u. 76. Ti preghiamo, che sa per noi alcuna cosa far si può, che gran piacer ti sia, an ed ica, con ferma spormaza, che forvitta sia giusta il poter nostro. Ma tiella Teseide l. 6. u. 34. si trova col dutivo. Di che cioscan si giu maravigliando, Facendo a lui, giusto al potere, onore.

Secondo vuole l'accusativo. Bocc. g. 5. n. 6. Essi furono, secondo il comanuamento del Re, menati in

Palermo.

Secondo si adopera talvolta in senso di per quanto comporta Pessere, o la qualità di checchesia, e in tal caso riceve l'accusativo, ma senza articolo. Bocc. g.

222

2. n. 5. Io ti saprò bene, secondo donna, fare onore. E g. 9. n. 5. Era ben vestita, e secondo sua pari, assai costumata. E g. 3. n. 1. Un giorane lavoratore forte, e robusto, e secondo uom di villa, con bella persona. E g. 10. n. 9. E quivi, secondo cena sproveduta, furono assai bene, e ordinariamente serviti.

ECCETTO, SALVO, FUORI, IN FUORI.

Preposizioni eccettuate, delle quali =

Eccetto vuole l'ablativo. Filip. Vill. 1. 11. c. 69. Lasciando al capitano ragazzaglia, e vile gente, eccetto

alquanti Italiani.

Salvo riceve parimente l'ablativo, o sia quel caso, con cui esprimer sogliamo l'ablativo assoluto latino, o in iscambio una preposizione. Gio. Vill. 1. 3. c. 5. Rendegli la signoria di Lombardiu, salvo la Marca Triviana. Boto. n. ult. Non la lasciar per modo, che le bestie, e uccelli la divorino, salvo se egli nol ti comandasse.

Fuori si usa in forza di preposizione eccettuativa, come le due accunate, col mettervi dopo che, o solamente. Bocc. g. 2. n. q. Niuno segnale da pajere rapportare le vide, fuorchè uno, ch ella n'avea sotto la sinistra poppa. E. g. 5. n. 5. Quella trovo di roba piena esser dagli abitanti abbandouata, fuor solamente da questa fanciulla.

In fuori significa lo stesso, che eccetto, e salvo, ma gli si prepone la cosa eccettuata in ablativo colla preposizione da. Bocc. Concl. Maestro alcuno non si trova,

da Dio in fuori che ogni cosa faccia bene.

Altri che, altro che vagliono suorche. Bocc. Introd. Egli mi pare, che niuna persona, la quale abbia alcun polso, e dove possa andare, come noi abbianio, ci sia rimasa, altri che noi. E n. 1. Avea grandissima vergogna, quando uno de suoi strumenti fosse altro che salso trovato.

SENZA,

Preposizione separativa corrispondente al sine del Latini , cilc sanza più frequentenente dicevasi degli antichi. Il caso di questa preposizione , secondo il Gionoio,
è l'accasativo, ma può essere che sia ablativo corrisponidente a quello della preposizione Latina. Riceve ancora
l'infinito, e talvolta il genitivo, o sia altro caso col segno del genitivo. Bocc. Introd. Assai nerano di quelli
che di questa vita serza testimonio trapassavano. E g.

6. n. 6. Una novella, nella quale quanta sia la lon nobiltà si dimostra, senza dal nostro proposito deviare, e perciò mi piace di raccontarla. E vell'Amet, pag. 5. Ecco ch'io vaglio poco, e molto meno sanza di te ispero di valera.

L'annotatore alle particelle del Cinonio ann. 71 dice, che la preposizione senza è stata talvolta accordata col participio, Adduce il Bocc, g. G. n. 1. Mite mano in altre novelle, quella, che cominciata avea, senza finita, lasciò stare. E situa egli, che vi si sottimenda l'infinita overla, di modo che il senso sia: senziacerla finita. Ma ciò mon è vero, perché quel finita non è participio, ma è un nome sustantivo verbale, come sono l'andata, la toronta, la passata etc., e l'ebbero in uso gli Autichi, come fauno vedere con esempli i Deputati al Decam. psg. 97.

Si usa talvolta per oltre. Bocc. g. 6. n. 10. Aveva de' fiorini più di millanta nove, senza quelli, ch' egli aveva a dare altrui.

OUANTO.

Si usa in forza di preposizione coll'accusativo, ed esprime comparazione Bocc. Filoc. 1. 5/n. 200. Sicchè quanto me puote essere alcun dolente, ma più no. E nella Fiamm. 1. 1. n. 51. O figliuola a me quanto me

stessa cara, quali sollecitudini ti stimolano.

Se precede ad alcuna voce nel Verbo essere vale per quanto oppartiene, per quello che spetta Bocc. g. 4. n. 7. Quano è al nostro giudicio, che vivi diero a lei rimasi siamo. E g. 1. n. n. 9. Certissimo sono, che quanto in te sarà, che questo, che tu mi prometti, averrà E g. 4. princ. Quanto è a me, nou m'è ancora parata vedere alcuna così bella. E. eol solo. Verbo essere con cllisi in quest' ultimo significato. E g. 2. n. 10. Quanto è, no no mi ricordo, chi lov i videssi gianimati. E presso Franco Sacchetti nov. 153. col pronome in avece del Verbo essere: Quanto è, no no sono per adorarlo.

DELLE PREPOSIZIONI COMPOSTE.

A modo, maniera, guisa, foggia etc.

Vogliono il genitivo, o pure una preposizione, a cui precede la particella che. Bocc. g. 7. v. 4. A modo del Villan matto, dvpo dauno fe' patto. E g. 8. n. 9. A modo che se steste cortese, vi recate le moni al petto.

Dante Inf. cant. 17. Ch' a guisa di scorpion la punita armava. Sagg. nat. esper. pag. 32. Cedono per ogni eraco, e sparpangliansi a guisa che noi veggiano l'acque da ogni minimo bruscolo, che sopra vi caggià, dirompersi. Allegri pag. 58. Avete voi finissimi capelli, Che pajon lanti orpelli, Quasi a foggia di stelle.

Altre preposizioni composte, che servono al genitivo.

Appie. Bocc. g. 2, n. 9. Lo 'ngannatore rimane appie dello ingannato.

In messo. Bocc. g. 2, n. 7, In messo di loro fattola sedere, non si poiè di ragianar con lci prender, piacree, perciocché essa poco, o niente di quella lingua intendera. Si trova anche coll accussivo. Petrar. son. 272. Con rérigerio in messo l'iucoco vissi.

A pruova, cioè a gara, a concorrenza, a competenza. Bocc. g. 3. princ. Udendo forse venti canti d'uccelli, quasi a pruova l'un dell'altro, cantare.

A rispetto. Bocc. g. 7. n. 4. Certo la dottrina di qualunque altro è tarda, a rispetto della tua. Si dice ancora per rispetto. Bocc. g. 2. n. 8. La quale, per rispetto della madre di lui, solicitamente serviva.

Allo 'ncontro vale dirimpetto. Bocc. g. 6. u. 5. Vemendo di quà allo 'ncontro di noi un forestiere. E col dativo. Gio. Vill. l. g. c. 256. n. 6. Non è la detta torre della Sardigna appunto allo 'ncontra alla torre delle mura d' Oltrarno.

## Preposizioni che servono al dativo.

Acento, accosto, di costa, allato, dallato. Bembo in Canzon, qui vedi un tempio acento al mare. Ariost. Fur. cant. 10. olt. 105. Voltagli intorno, e gli sia sempre accosto. Bocc. g. 3. priuc. Fattosi aprire un gianto, che di costa era al palagio, in quello, che tutte era dattorno murato, se n' enteravno. E g. 3. n. 4. Era il luogo il quale. F. Puccio aveva alla sua penitaletto, allato alla camera, nella quale giaceva la donna. E col genitivo. Bocc. g. 9. n. 6. La quale allato del letto doce dorniva pose la culta.

Allato significa talvolta in comparazione. Petrar. son. 98. Ogni angelica vista, ogni atto, umile Fora uno

sdegno ullato a quel , ch' io dico.

Appetto, dirimpetto, a fronte, incontro, diricontro, Boce, g. S. a. g. Egli non ha in questa terra medico, che s'intenda d' orina d'asino, a petto a codui e. c., F. Ru messo a sedere appunto dirimpetto all'uscò della camera. E nel Filoc. 1. S. n. 114. Vidi a fronte alla mia camera in un' altra dimorar due donne. E g. g. n. 6. Essendone due dall' una delle facee della camera, so. e' l'erso dirimcontro a quegli dall' altra. Petra: son. 17. Sono animali al mondo di si altera Vista, che incontr' al Sol pur si diferade.

Attorno, dattorno, intorno, d'intorno. Pier Cresc. 1, 4, c. 16. Da'lasciar sono i sermenti, ma non attorno al duro, nè in sommo. Bocc. g. 10. h. 9. La saa famiglia cenuta dattorno a costoro, come smonteti furono, i eavalli adagiarono. E. g. 6. n. 7. E mille lacciuoli, col mostrae d'amàrde, c'aveva tesi intorno à piedi. E. g. 2. uel princ. A lei dintorno si posero a tedere. Dintorno si trova anche col sesto cesto. Bocc. 2. Drinc. Esto avea distorno da se, e per lo messo in

assai parti vie ampissime.

Addosso; cioè sopra la persona. Dante Inf. cant. 22. O Rubicante, fa. che tu gli metti Gli unghioni adsoso sì, che tu lo seuoi. É per inverso. Bocc. g. 2n. 6. Non altramenti, che ad un'can forestiere tutti quella contrada abbajano addosso. È per contro. Bocc. n. 6. Un altro processo gli avrebbe addosso fatto. È per in corpo. Passav. f. 247. Entra il Diavolo addosso da deuni, e per la lingua loro predicele cose, chegli sa.

In vece d'addosso si usa talvolta elegantemente sopra, o allato, e s'intende delle cose, che altri ha in tasca, o intorno alla personà. Bocc. g. 8. n. 3. In Mugnone è una pietra, la qual chi la porta sopra, non è veduto da niuna altra persona. E ivi n. 2. Voi mi prestque cinque litre. Rispost il Prete: se Dio mi dea il buono

anno, io non gli ho allato.

Di presso, di sopra, di sotto Gio VIII. Lo cap. 25,-Di presso a quella torre a novanta braccia si ha una porta. Booc. Laber. n. 352. Parveni vedere surgere a poco a poco di sopra alle montagne un lume. E si trova col genitivo, e coll' accusativo. Teoro. Brun. 1-2, 5. Defino è un grande pesce, e molto leggiere, che salta di sopra dell'acqua. Bocc. Amet. pag. 17. Ameto alla venuta delle due Ninfe di sopra i verdi capiti

Corticelli Gram.

levò il capo. P. anche coll' shlaivo. Dente Purg. cant. 29. Giurato aeria poco lontana aspetto. Che tutti artesser di sopro da cigli. Di sotto ha gli stessi casi. Boce. g. 10. n. 2. Avendo Chino, in una sala tutti gli suo, g. 10. n. 2. Avendo Chino, in una sala tutti gli suo arresi fatti venire, in ma corte, che di sotto a quella era, tutti è suoi cavalli, allo Abate se n'andò. Pietro Creic. 1. 2. c. 16. Quando il calore del sole Reva in alto l'umore di sotto della terra, diventa continumente il campo caldo, ed umido. Daul. Parad. cant. 32. Siede Rachel di sotto da costei.

## Preposizioni , che servono all' accusativo.

Infra significa dentro, e dopo. Bocc. g. 2. n. 10. Parecchi miglia, quasi senz' accorgersene, n' andarono infra mare. E Introd. Quasi tutti infra!t terzo giorno morivano.

Intra. Bocc. g. 8. n. 9. Intra gli altri, a' quali con più efficacia gli vennero gli occhi addosso posti, fu-

rono due dipintori.

Di contra, di contro vagliono Dirimpetto, dalla parte opposta, ed hanno, Islovla il dativo. Danie Parad. 32. Di contra Pietro vedi seder Anna. Gio: Vill. 4. 7. c. 7. Giunse ad ora di mezzo giorno appiè di Benievento alla vaile di contro alla Città. Talvolta si tacci caso, a si adopara cone avverbialmente. Niccolai pag. 137. Non prima n'è ella sommità. venuto, che con suo sbigottimento vede di contro levarsene un'altro ancor più scosceso.

Su, di su; in su, d'in su.

Su val sopra, e s' attacca coll'articolo, seguente, ràd-coppiandone la consonaiue, e s' insontra aleuna vocale, si dice sur. Boco. g. 3. nel fine. Il Re dopo questa sul-l' erba, e n su i fori avendo fatti motti thoppieri accendere, ne fece più altre cantare. Piere Cresc. Ilb. 10, cap. 33. La cue parte idi sotto sia sur un bastoncello piccolo.

Di su. Dante Par. 25. E questi fue Di sulla Croce

al grande uficio eletto.

În su da nigliori Autori si dice più volentieri, che su, e coal d'in su in vece di dire di su. Boce, g. 2. n. 10. Kees un giorno pescare, e sopra due barchette, egli in su anni co pescatori, ed ella in su un'altra con altre donne anderono a vedere. E. g. 3. n. 7. Gli parve

Libro Secondo.:

in sulla mezza notte sentire d'in sul totto della casa
scender nella casa persone.

Preposizioni , che servono all'ablativo.

Di quà, di là. Bocc. g. 3. n. 10. Il qual motto passato di quà de mare ancora dura. Petr. cant. 22. E giù di là dal rio passato è il merlo.

Di fuori per fuori. Bocc. g. 6 n. 2. Fatta di presente una bella panca venire di fuori dal forno, gli

prego , che sedessero.

Di lungi. Bocc. g. 2. n. 2. La notte il sopraprese di lungi dal castello presso ad un miglio.

CAP. XIV.

Della Costruzione dell' avverbio.

Propriamente parlando l'avverbio non regge caso atenno, inperocchè il caso, che gli segue appresso, dipende o dal Verbo, o da qualche prepositione sottiniesar ma perchè pure alcuni avverbi hanno dopo di se il caso, benchè non proprio, sarà ben fatto trattare della costruzione dell' avverbi o, anche per relazione a' casi. Ed essendo gli avverbi della lingua Toscana in gran numero, per procedere con qualche chiarezza, divideremo questo Capitolo in dae paragrafi, nel primo de quali tratterema degli avverbj, che hanno caso dopo di se; e nel secondo di alcuni avverbj di particolare osservazione intorno al loro tso.

S. I. ;

Degli avverbj , che hanno caso.

### ECCO

E Avverbio dimostrativo di cosa, che sopravvenga, o di cosa impensata. Ha dopo di se o un nominativo, o un infinito, o una preposizione, a cui talora precede la paticella che; e avanti di se non di rado ha la congiunzione e per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 2. n. 5.

Avendo la fanticella già la sua donna chiamata, e detto, ecco Andreaccio, la vide in capo della seala farsi da dappetatro E. E. 10. n. 8. Maravigliosis l'Ar-

rone dell'instausia di questi due, e già presumeta niuno dovere esser colpevole, penando al modo della loro assoluzione, ed ecco venire un giorane chiamato Publio Ambusto. E g. 5. n. 10. Ed essendosi la donna col giorane posti a tavola per cenare, ed ecco Pietro chianò all'uscio. E Introd. Ecco che la fortuna a nostri cominciamenti è favorevola.

Eccoti per ecco, senza relazione a persona, è lo stesso, che l'ecce tibi de Latini; Vii. Crist, E dicendo queste

parole, eccoti quel malvagio Giuda.

Ecc riceve gli affissi dell' articolo, o delle particelle ni, si, ci, che dinotano la cosa, o la persona dimostrata. Bocc. g. 2, n. 3. Eccole, ch'ella medesina pianigendo me l'ha recate. E g. 8, n. 7. Lo scolare accostatosi all' necio disse: eccomi qui Madonna.

Ecco dinotante irrisione, ha il caso senz'articolo. Bocc. g. 3. n. 3. Ecco onesto uomo, ch' è divenuto andator

di notte, apritor di giardini.

# Avverbj dinotanti quantità.

Hanno dopo di se il genitivo della materia, di cui dinotano la quantità. Assai. Boc. n. 6. fin. Entrati in ragionamento della valle delle donne, assai di bene, e di lode dissero.

Più. Bocc. n. 10. Essi hanno più di conoscimento,

che i giovani.

Meno. Bocc. g. 5. n. 2. Cominciò a costeggiare la Barberia, rubando ciascano, che meno poteva di lui. Alquanto. Bocc. g. 1. princ. Chi alquanto non prende di tempo avanti, non par che ben si possa provvedere per. l'avvenire.

## Altri avverbj col caso.

Meglio è avverbio comparativo, e vale più bene, e si adopera in significato di più, e di piutoso. Ordinariemente hi per caso il genitivo, na si tuova col dativo, e coll'accusativo, ch' è proprio del suo verbo. Bocc, Laber, num. 320. Ragguagliando molto la prima cosa, nella quale tu se' meglio di lei, con questa ultima, nella quale pure, che essa sia meglio di te. E; 1. n. 10. I motti, perciocchè brievi sono, molto meglio alle donne stanno, che agli comini. E g. 2. n. 8,

Amando meglio il figliuol vivo con moglie non covenecole a lui, che morto senz'alcuna. Gli si aggiugue talvolta l'articolo per proprietà di lingua. Bocc. g. 2. n.3. Tu puoi, se tu vuogli, quivi stare il meglio del mondo.

Insieme vale unitamente, di compagnia, e si secompagnia coll ablativo, colla preposizione con, alla qua'e si aggiungolio talora le particolle, meco, seco, Bocc. Introd. Ciascun pruovi il peso della sollectudine insieme col piacre della maggioranza. E g. 10. n. 9. Di questo di stamatiina sarb io tenuto a voi, e con meco missime tutti questi gentiluomini, che di intorno vi sono.

Come avyechio comparativo ha dopo di se il caso provio del Verbo, che regge il termine suo di comparazione, ed è spesse volte un nominativo: ovvero la il caso del Verbo dell'altro termine della comparazione, quando questo regge il termine, in cui è il come. Bocc. Introd. Nascevano nel cominciamento d'essa certe enfature, delle quali alcune circacevano come una comunal meta, alteg come un uovo. E nel Proem. Nelle quali Novelle piacevoli, ed aspri casi d'amore, ed altri fortunati vivenimenti si vedranno, così gel moderni tenpi avventuti, come negli antichi. Nov. ani.33. Lo palafreno sia tuo, e la persona: che io t'amo come me medessimo.

Talvolta si adopera in senso di quanto, co Verbi essere, ed avere, col nominativo, che accenna replicazione dell'altro termine della comparazione. Nov.ant.25. Se avessi così bella cotta, com ela, jo serie altresi sguardata, com ella. Pure nel Boccaccio si trova coll'accusstivo. E g. 5. p. 3. Piètre non essendosi toste, come lei, de Janti, che eveinen, avecetuto, fu da loro

sopraggiunte, e prese. Vedi l. 1. c. 20.

Mercè significa per grazia, per cortesta, e si dice aneora interamente mercede, e ha dopo di se il genitivo, innàmai talvolta ha l'articolo, talvolta no. Bocc. g. 3. n. 3. E non ha bisogno di sue cose, perciocché, la mercè di Bio, e del marito mio, io ha tante borse, e tante cintole, ch'io ve l'affighorei entro. E g. 7. n. 6. Qul me ve venni; dove, mercè d'iddio, e di questa gentidonna, scampato sono. Petr. son. 21. Ringrazio lui, che i ginisti preghi umani Benignamente, sua mercede, ascolla:

Si usa talora a modo di nome sustantivo, col porgli

Della costrusione toscana

senza Bocc. g. b. 0. Egli, la sua meroè, per ciò, che io voglio, mi ti rende. Petrar cauz. 29 Or par , non so perchè, stelle maligne, Che'l Ciclo in odio n'aggia, Vostra mercè, cui tanto si commise.

Quanto col dativo dopo vale per quanto appartiene, per quello che spetta. Passav. i. 8b. do sono assomi-gitato al loto, quanto alla concesione, e al massimento: e alla favilla viel fuoco, quanto alla vita: e alla cenere, quanto alla morte.

E talvolta vi si frappone il Verbo essere. Bocc. g. 4, princ. Quanto è a me, non m' è ancora paruta vedere alcuna così bella, e così piacevole, come queste sono.

Vale talora per quanto, per sutto quello. Bocc. g. 9. n. 10. Guarda, quanto su hai, caro di non guastare ogni cosa, che per cosa, che su oda, e veggia, su non dica una parola sola.

### S. II.

## Avverbj di particolar osservazione.

Lasciando stare gli avverbj locali, de' quali abbiamo a sufficienza trattato nel capitolo della costruzione de' loro. Verbi: e per due capi possono richiedere gli avverbj particolare osservazione, o perche non sieno comunemente noti, o perchè quantunque noti, sieno nella nostra lingua di vario uso.

### Avverbj non tanto noti comunemente.

Alto significa altamente, o in alto. Boco. g. 8, n. 3. Calandrino, sentendo il duolo, levo ano il pie.

Col Verbo fare significa fermarsi. Ariost. Fur. 25.68.

Davan segno di gire , or di far alto-

Detto di per se significa tosto, su via. Firenz: Trinuz. att. 5. sc. 8. Or sete voi chiaro? alto, ben, andiam via.

Al tutto vale del tutto, totalmente. Passay. f. 95. O che il prete fosse al tutto ignorante, che non supesse discernere i peccati, o fare l'assoluzione.

Appresso significa spesse volte poscia, dipol. Bocc.g. 7. n. 2. In ciò dalla madre della giovane prima, e appresso da Currado soprappress furono.

Cotanto vale tanto. Bocc. g. 2. Quello, di che tu mi hai cotanto pregato

Dianzi vale poco fa. Bocc. g. 7, n. 1. lo dissi di-

panzi tl Te lucie, e la 'ntemera, e tante altre buone orazioni, che temere non ci bisogna. Gli si aggiugne talvolta poco. Filip Vil.1.1.c.81. Si

partirono dalle frontiere, dove poco dianzi si erano

ridotti.

Di presente significa subito, immantenente. Nov. ant; 59. Se n' andò di presente alla madre, e contolle tutta la mbasciata. Bocc. n. 1. E furebbe , che di presente gli sarebbe apportato.

Di presente che vale subito che. Gio. Vill. 1. 12. c. 82. Di presente che fu fatto signore, tolse ogni signo-

ria , e stato a' nobili di Roma.

Di tanto vale in questo, Bocc. g. 8. n. g. Se non che di tanto siam differenti da loro, ch' eglino mai non la rendono, e noi la rendiamo, come adoperata l'abbiamo.

Fattamente , colla particella si , o così avanti , vale . in tal modo. Bocc. Introd. Udendo costei così fattamente parlare. E g. 6. nel. fine. Sit dunque Re , e sì fattamente ne reggi , che del tuo reggimento nella fine ci abbiamo a lodare.

Fiore significa punto, niente, ed è avverbio usato molto dagli Antichi. Dante Inf. cant. 34. Pensu oramai per te, s' hai fior d'ingegno, Qual io divenni. E Purg. cant.3. Mentre che la speranza ha fior del verde. Sen. Pist. presso il Vocab. Quegli, che l' hanno comperata, non ne hanno punto, ne liore. Si trova usato con grazia auche da' Moderni. E si osservi ch'è usato, come avviene d'alcuni altri avverbi, in forza di nome, e con la negativa ancora.

Guari significa molto, ma quasi sempre colla negativa. Bocc. g. 2. n. 7. Il quale non istette guari, che trappassò. E ivi n. 6. Una novella non guari, meno di pericoli in se contenente, che la narrata da Lauretta. F. g. 7. n. 9. Fermamente, se tu il terral guari in bocca, egli ti guasterà quelli, che son dallato.

Guari si adopera ancora in forza di nome addiettivo, e sustantivo, e vale molto. Bocc. g. 4. n. 6. Dopo non guari spazio passo della presente vita. E g. 8. n. 10. Non preser guari d'indugio le tentazioni a dar battaglia alle forze di costui.

In punto significa in prossima disposizione. Vit. Plut. La Città era in punto d'ardersi tutta, e di perdersi-In pruova vale apposta. Passav. f. 113. Maggier pecDella costrusione tolcana

cato è peccare in pruova, e per certa malisia, che po ignoranza, o per infermitade.

In questa, in questo vagliono in quest' ora, in questo punto, e in quella, in quello vagliono in quell'ora, in quel punto; e talora a tali avverbi si pone dopo la particella che. Bocc. g. 3. n. 8. Ed in questa si accorse lo Abate, Ferondo, avere una beilissima donna per moglie. E g. 8. u. 7. Ed in questo la fante di lei sopragvenne. E g. o. n. 8. Ed in questo ch' egli così si rodeva, e Biondel venne. E g. 7. n. 3. E non sapeva ne che mi fare, ne che mi dire, se non che F. Rinaldo nostro compare ci venne in quella. Dante Inf. 12. Qual è quel toro, che si slaccia in quella, Che ha ricevuta già 'l colpo mortale.

In quel torne vale circa, e si dice ordinariamente di numero. Matt. Vill. 1. 8. c. 84. Vi vennero in numero d'ottanta, o in quel torno. Bocc, g. 5. n. 5. D'età di due anni, o in quel torno.

Meszo si usa per quasi. Boco. g. 7. n. 5. Alla donna

pareva mezzo avere inteso.

Non pertanto vale nondimeno. Bocc. Teseid. 1. 5. ott. 86. A Palemon pareva male stare, Ma non pertanto cacciò la paura.

Nulla più dinota il superlativo di ciò, che si tratta, e corrisponde al nihil magis de' Latini. Petr. canz. 31. Nell' estremo occidente Una fera è sogre, e queta tanto. Che nulla più:

Per tutto vale in ogni luogo. Boce.g.7.n.a. Il dorre-

ste voi medesimo "andar dicendo.

Per tutto ciò significa contuttociò, tuttavia, e lo stesso vale ancora per tutto questo. Bocc. g. g. n. 6. Ne v'èra per tutto ciò tanto di spazio rimaso, che altro, che strettamente andar vi si potesse. E ivi n. q. Gioseffo per tutto questo non rifinava.

Posta forma due avverbi non tanto noti, cioè a posta fatta, che vale a caso pensato. Gio. Vill. 1. 12. c. 28. Provvedutamente, e a posta fatta furono sorpresi da cinquecento cavalieri di Pisani.

A posta d'alcuno vale a suo piacimento. Bocc. g. 5. n. 4. Io non posso far caldo, e freddo a mia posta,

come tu forse vorresti.

Più con gli addiettivi dinota maggior quantità in comparazione. Petr. canz. 24. Una donna più hella assai, che'l Sole, E più luccate. Col verbo vale maggiormente Boco, g. 5. n. n. Per consolarti di quella cosa; che tu più smi. Posto innanzi alla che vale il plusquam de Latim. Boco, g. 8. n. 7. E da che se tu più che qualunque altra dolorosetta fante. Aucora s' aggiugne ad altri avverbi, e ne aumenta il significato. Petr. cauz. 15. Perchè non più sovente Mirate quale Amor di me fa stracio I più assolutamente, ma coll' articolo avanti vale il più delle volte. Bocc. g. 4. n. 1. A mostrario con rumore, e con lagrime, come il più le fammine fanno, fu assai volte vicina.

Co'sustantivi, non è avverbio, ma addiettivo, e vale molto maggiore. Bocc. g. a. a. 7. E più giorni felicemente navigardno. Gio. Vill. l. 7. c. 56. Alquanti più caporali fu ordinato per piu sicurtà della terra.

I più, le più si usa per la maggior parte Bocc. Introd. I più senza alcuna febbre, o altro accidente morivano. E g. 8. n. 3. Maso rispose che le più si trovavano in

Berlinzone.

Di più vale più acanti, altra cosa, in oltre. Gio. Vill. I 10 c. 141. Questi fue il maggior tiranno che fosse in Lombardia da Azzolino di Romano infino allora, e chi dice di più. Bocc. n. ult. Egli m'ha comandato ch' io prenda questa vostra figliuola, e che io; e non disse di più.

E' talora avverbio di tempo, e vale da ora innanzi; di poi. Bocc. g. 3. n. 3. Che'l fece, nol faccia mai più. Dante Purg. cant. 1. Or che di là dal mai fiume

dimora. Più muover non mi può-

Punto significa niente. Boco, g. 2. n. 8. Ella nè allora, né più il conobbe punto.

Si usa lalvolta per qualche poco. Passav, f. 226. Molto da dolersene è, e da piagnere chi ha punto di sentimento, o di conoscimento, o zelo dell'anime.

Si usa per mica. Bocc. g. 3. n. 7. Madonna, Tedaldo non è punto morto, ma è vivo, e sano.

Quasi vale a un di presso. Bocc. g. 8. n. 3. Tutte

sono quasi come nere.

Vale ancora come se. Petrar.son.225-Perle, rubini, ed. oro, Quasi vil fango egualmente dispregi. Bocc. g. 1. n. 7. Senza punto pensare, quasi molto tempo pensata avesse, disse.

Quasi che. Marian, Vit. S. Ign. 1. 2. c. 6. Ebbero addosso pieggia quasiche continua.

Ratto vale prestamente, e raddoppiato accenna pre-

234 serious de serious de sesena siczza maggiore. Petrar canz-37. Ratto, come imbrumir reggo la sera, Sospir del petto, e degli occhi escon ande. Dante Purg. 18. Ratto ratto, che 'l tempo non si perda.

Senza che vale oltreche. Bocc. g. 6, n. 10. Senzache egli ha alcunc oltre taccherelle con queste, che si tac-

ciono per lo migliore.

Senza modo vale smisuratamente. Bocc g.3.n.5. Uomo molto ricco, e savio, ed avveduto per altro, ma avarissimo senza modo.

Senza più vale solamente, senz' altra compagnia, senz' altro. Bocc, g. 2. n. 3. Lo Abate con gli due cavalieri, e con Alessandro senza più, entrarono al Papa;

Se tu sai , modo avverbiale, che vale quanto puoi quau'è dal tuo canto, dalla tua parre, quanto si opelia. Bocc. g. 8. n. g. Sie pur infermo, se tu sai, che mai di mio mestiere io non ti torrò un denajo. E. g. 5. Queto, se ti piace, io il ti prometto, e franco fa tu poi, se tu sai, quello, che tu creda, che bene stea.

Tale si usa per talmente Bocc. g. 8. n. 9. Io fo boto, che io mi tengo a poco, che io non ti do tale in sulla

testa, che il naso ti caschi nelle calcagna.

Testè vale in questo punto, o poco avanti. Bocc. g. g. n. 5. A me conviene andare testè a Firense. E g. 8. n. 10. Io ho testè ricevute lettere di Messina. Tosto val subito. Bocc. g. g. n. 5. Deh si per l'amor

di Dio, facciasi tosto.

# Avverbj di vario uso.

Altrimenti, o altramente vale in altro modo. Bocc. g. 2. u. 3. Ciascun, che bene, ed onestamente vuol evere, dee, in quanto può, fuggire ogni cagione, la quale ad altramenti fare il potesse conducere. E lutrod. Veggonsi i campi pieni di biade non altramente on-

deggiare, che il mare.

Aicora, oltre il noto significato di parimente, di più, vale talora pure in quella, in quest' ora, talora, accompagnato colla negativa, non per anche. Bocc.g.2.
n. 1. Il quale coloro, che per lui andarono, trocarono ancora in cauticia. E. g. 1. n. 10. Non sono aucora molti anni passati.

Appunto vale giustamente, e senza fallar d'un punto; ma uell' uso si adopra per negare con disprezzo per antitesi, rispondendo per esempio a ciri ci dice alcuna cosa i oh appunto sapete molto voi.

Assai vale a bastanza, molto. Bocc. Proem. All' altre assai l'ago, e'l fuso, e l'arcolajo. E g. 3. p. q.

Egli avia l'anello assai caro.

D'assai vale: di gran lunga, molto più, a gran pezza. Dante luf, caut. 29. Ed io dissi al Poeta: or fu giammai Gente si vana, come la Sanese? Certo non la Francesca il d'assai. Uomo d'assai significa valoroso. Loi, de Med. Nencia st. 45. Or chi sarribbe quella sì condele, Ch'avendo un domerino sì d'assai, Non diventasse dolce, come il mele?

. Assai bene vale lo stesso, che assai, ma ha alquanto più di forza. Bocc. g. 2. n. 7. Dove ella volesse, egli

assai bene di ciò l'ajuterebbe.

Ad assaí vale: di gran lunga. Nov. ant. 97. Un giovane di Firenze amava d'amore una gentil pulsella, la quale non amava niente lui, ma amava a dismitura un altro giovane, lo quale amava anche lei, ma non tanto ad assaí, quanto costui.

Avanti, oltre il senso di avanti, ha quello ancora di piuttosto. Bocc. g. 4. n. 4. Il condanno nella testa, volendo avanti senza nipote rimanere, che esser tenuto

Re senza fede.

Bene, oltre all' ordinario senso del bene de' Latini, si usa in vari modi.

Per molto. Boce. g. 8. n. 10. Vende i suoi panni a contanti, e guadagnonne bene.

Per assermane, e solo, e col sì. Bocce, g., n. 1. Disse la donna a Gianni: ora sputerai, quando vo il ti dirò. Disse Gianni: beue. E g. g. n. 5. disse Bruno: daratti egli il cuore di toccarla con un brieve, che io ti darò? Disse Calandrino: sì. beue.

Per bensi, ch' è il quidem de' Latini. Bocc. g.5,n 6. Il allo commesso da loro il meritu bene, ma non da te.

E co Verbi essere, e stare, per approvare nel senso del bene est de Latini. Bocc g. g. n. 1. Se egli dice di volerlo fare, bene sta, dove dicesse di non volerlo fare, si gii di da mia parte, che più dove io sia non apparisca. Passav. f. 27, Se puote avere quello medesimo vonfessore, bene è; se non, confessis a un altro.

Stur bene, coll' espressione della persona, vale esser conveniente, e si adopera anche ironicamente in senso di quel, che diciamo famigliarmente star fresco. Bocc.

g. 4. Proem. Alla mia età non isià bene l'andare omai dietro a questo cose. E g. 5. n. 10. E certo io starei pur bene, se tu alla moglie di Eroolano mi volessi agguagliare, la quale è una vecchia picchiapetto, e pipolistra. E parimente per esser conveniente, ma in ragione di pena, e di contusione. Boco. g. 8. n. g. Sentirono alla donna dirigli la maggior villania, che mai ei dicesse a niun tristo, dicendo i del come ben ti sa.

Si usa ancora in seuso di molto nella qualità, cioè pienamente, perfettamente, è simili. Boce, g. 1. n. 3. Il Giudeo s'avvisò troppo beue, che'i Suladino guardara di pigliario nelle parole. E g. 8. n. 4. Voi già v' appressate molto beue alla escchiesza, la qual cosa vi dee fare e onesto, e casto. E g. 3. n. 6. Presata

bene si, che partir non si poteva; disse. "

Metter bene vale esser utile. Amm. Ant. dist. 2. rnb. 3. amm. 11. A neuno uomo mette bene solere fare quello, che natura gli niega.

Come si usa per quando. Bocc. g. 8. n. 10. Come prima ebbe agio, e fece a Salabaetto grandissima festa. E per in qualunque maniera. Gio. Vill. 1. 10. c. 118.

Ma come si fosse, il detto Giaranni fu menato in su uno carro per tutta la città, e attanagliato.

Cost avverbio di similitudine assai noto.

Ha spesso la corrispondenza del come. Bocc. g. 2. n. 5. Il fanciullo come sentito l'ebbe cadere, così corse dirlo alla donna.

Si tace talvolta con grazia. Nov. ant. 83. E però tutti poveri bisognosì, uomini, come femmine, a certo die

fossero nel prato suo.

Cost fattamente, cost fatto sono modi molto in uso nel nostra lingua. Bocc. Introd. Se ne sariano assai potute annoverare di quelle, che la moglie, e y marito, gii due, e i tre fratelli, o il padre, o il figliuolo, o cost fattamente ne contenieno. E ivi. Tra le donne erano così fatti ragionamenti.

Da capo vale di nuovo. Bocc. g. 2. n. 3. Quivi da capo il Papa fece solennemente le sponsalizie celebrare. Vale ancora da principio. Bocc. g. 3. n. 7. Il pere-

grino da capo fattosi, tutta la storia racconiò.

Da senno vale seriosamente, in sul sodo. Senec. Ben. Vara. l. 1. 0. 4. Favellino daddovero, dicano da buon senno.

Dinanzi vele avanti, contrario di dietro, e di dopo.

Dante Inf. can. 20. Ed indietro venir gli convenia, Perchè il veder dinanzi erà lor tolto. Bocc. g. 8. n. 9. Non pi fu egli detto dinanzi?

Di nuovo vale da capo, un' altra volta. Bocc. g. 3 n. 3. E di movo ingiuriosamente , e crucciato parlado-

gli, il riprese molto.

Vale ancora nuovamente. Bocc. g. 10. n. 8. Questo non è un miracolo, ne cosa che di nuovo avvenga.

Di poco vale poco tempo avanti. Gio. Vill, 1. 12, c. 8. I più furono de' Grandi, che di nuovo erano stati rubelli, rimessi in Firenze di poco.

Vale talvolta per poco. Gio. Vill. l. g. c. 119. Fu sconfitto, e atterrato, e fedito, e di poco scampò la vila.

Forte vale ad alta voce. Bocc.g. 2.n.5. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte, a chiamare. E per gagliardamente. Bocc. g. 10. n. 8. I cani presa forte la giovane ne' fianchi, la fermarono.

E per profondamente. Bocc. g. 3. n. 2. Comechè ciascuno altro dormisse forte, colui, che colla Reina

stato era, non dormiva ancora. . E per molto. Bocc. g. 5. n. 3. E biasimarongli forte

ciò , ch' egli voleva fare.

E dinotando veemenza d'animo. Bocc. g. 5. n. 9. Avendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare. istranamente i piacendogli, forte desiderava di averlo.

Già avverbio di tempo passato, oltre a' significati noti.

ne ha due altri notabili, cioè =

Per nondimeno, accompagnato colla negativa. Filoc. lib. 6. Passarono dentro, e videro i due dormire, ma già per questo niuna pietà rammorbidì i duri cuori.

Per forse. Boce, g. 1. n. 8. Cosa, che non fosse mai stata veduta, non vi crederei io sapere insegnare, se ciò non fosser già starnuti.

Giammai vale mai , in alcun tempo. Bocc. n. 2. Fu

il più contento uomo , che giammai fosse.

Innanzi vale piuttosto. Petrar. cap. 2. Morire innanzi, che servir sostenne. Si usa talvolta per prima, addietro. Bocc. g. 10. n. q. Come colui, che per morto l' avea di molti mesi inuanzi.

Talvolta si usa per in avvenire. Gio. Vill. lib.7.c.13. Come innanzi faremo menzione E in tal senso gli si aggiugne elegantemente per. Bocc. g. 3. n. 7. Accioeche per innanzi meglio gli conosciate, che per addietro non pare che abbiate fatto.

Della costruzione tosouna

238 Più innanzi vale più oltre. Boco. g. 7 . n. 5. Volontà

lo strinse di sapere più innanzi.

Iananzi che vale prima che. Bocc. Pistola a M. Pino de' Rossi pag. 269. E quello medico è poco savio, che innanziche 'l malore sia maturo, s' affatica di porvi la medicina, che'l purghi.

Innanzi innanzi è come superlativo per vigor della replica , e vale primieramente. Bocc. g. S. n. o Tu vedi innanzi innanzi come io sono hell' uomo. F. Giord. Pred. pagi 100. Dico inpanzi inpanzi ch' ella è contro a natura, e perche; imperocche signoreggerebbe la volon-

tà . e l'arbitrio mio.

Innanzi tratto vale avanti , la prima cosa. Boce-g-3. n. 7. Queste cose si volean pensare innanzi tratto.

Intanto posto assolutamente, vale in questo mentre. Dante Inf. can. 4. Intanto voce fu per me udita: Onorate l' altissimo poeta.

E si usa ancora correlativo d'in quanto, e vale per tale, o per tanta parte. Gin. Vill. 1. 1. c. 29. Lasceremo omai l'ordine delle storie de Romani, e degl'Imperadori, se non intanto, in quanto apparterrà a nostra materia.

Laddove vale purché. Bocc. Introd. Laddove io onestamente viva, ne mi rimorda di alcuna cosa la co-

scienza, parli chi vuole in contrario.

E riceve senso avversativo, come il riceve anche dove. Bocc. lett. Pin. Ross. pag. 276. La povertà è esercitatrice delle virtu sensitive; laddove la ricchezza e quelle, e questi addormenta. E g. 5. n. 10. Il qual diletto fia a me laudevole, dove biasimavole è forte a lui.

Mai vale in alcun tempo; onde per farlo negare convien aggingnerli la negativa. Bocc. g. 3. n. 5. E giurògli di mai non dirlo, E ivi. Io intendo, che da

quinci innanzi sien più , che mai.

Si trova in seuso negativo senza la negativa. Bocc. g. 2. n. 7. Alle sue femmine comando, che ad alcuna

persona mai manifestassero chi fossero.

Quando mai precede alla negativa, amendue precedono al verbo. Bocc. g. 2. n. 7. Ma essa tenera del mio onore mai ad alcuna persona fidar non mi volle . che verso Cipri venisse.

· Quando la negativa precede al mai, ci ha esempli del posporre e dell'anteporre il mai al Verbo, benchè forse più frequentemente si posponga, Bocc. Introd. La-

30

sciam stare, che i parenti insiene rade volte, e non mai si visitassero, e di lontano. Gio. Vill. 1, 9, c. 12. E in questo mezzo l'arti, e la mercatanzia non istetter mai peggio in Firenze.

Mai si usa talora in vece di qualsivoglia altra volta, qualunque altro tempo. F. Giord. Pred. Così è oggi.

bello il Cielo, come fu mai.

Mai unito al sempre, gli accresce forza. Bocc. g. 8. n. 2. Se voi mi prestate cinque lire, io sempre mai poscia farò ciò, che voi vorrete. Petrar. cauz. 20. Che

m' ha sforzato a sospirar mai sempre.

Male, oltre il significato di matamente, ha anche quello di poco, difficilmente, e simili. Bocc. g. 2. n. g. Domandando perdonanza, la quale ella, quantunque egli mal degno ne fosse, benignamente gli diede. E g. 4. nel princ. Voi siete oggimai vecchio, e potete male durar fatica.

St, avverbio, che afferma. Bocc. g. 3. n. 8. Adunque, disse la donna, debbo io rimaner vedova? St.

rispose lo Abate.

Quando è caso di verbo gli si prepone il segnacaso, o l'articolo. Bocc. g. 4. n. 10. La quale torno, e disse, di sì. E g. 1. n. 6. Il buon uomo rispose del sì.

No, non avverbi di negazione, ohe significano lo stesso.

No ha talora la corrispondenza del si espressa, o sottutesa. Bocc., G. a. 1.9, Prestamente risponde egli e sì, e no, come giudica si convenga. E g. 6. n. 7. Potrà vedere se gli occhi miei d'averti veduta strabocchevolmente cadere si saranno turbati, o no.

Quando la negazione si ha da porre due volte in uno medesimo ragionare, sempre una d'esse è no, o si autepouga, o si dispouga. Bocc: g. 7. n. 2. Disse allora Peronella: no, per quello non rimarrà il mercato. E ivi n. 9. Disse allora Pirro: non farnetico no, madonna.

No quando è caso di verbo riceve il segnacaso, o l'articolo. Bocc, g. g. n. 1. Dirò io di no della prima cosa, che m'ha richiesto ? E g. 1. n. 7. Ciascuno ri-

spose del no.

Maino, non già furono accenati nel primo libro.

Non se ha negate più cose poste innanzi al Verbo, si aggiugne a ciascuna di esse, ma non già il Verbo. Dante Purg. 21. Perché non pioggia, non grando, non

neve , Non rugiada , non brina più su cade , Che la

scaletta de tre gradi breve.

Ma se'l Verbo va innanzi, ad esso si aggiugne la negazione; si aggiunga poi, o non si aggiunga alle cose negate , benchè sia costume d'aggiugnerla ad esse ancora. Bocc. g. 4. nel princ. Non curatosi de' palagi , non del bue, non del cavallo, non dell'asino, non de' danari, ne d'altra cosa, che peduta avesse, subitamente disse.

Non posto interrogativamente talora non solamente non nicga, ma vi sta come se non vi fosse. Dante Purg. can. 10. Non p'accorgete voi, che noi siam vermi Nati a formar l'angelica farfalla, Che volla alla giustizia senza scherni?

Ansi che non vale più tosto che altro. Bocc. g. 2. n. 10. E' mi pare, anzi che no, che voi ci stiate a pigione. E g. 3. n. 5. Anzi acerbetta, che no, così cominciò a parlare.

Onde, oltre al sevir al moto da luogo, mostra ancora cagione , maniera , origine , e simili. Bocc. g. 2. n. 8. Lasciangli stare con la mala ventura, che Dio dea loro, che essi fanno ritratto da quello, onde nati sono.

Ove, oltre al servire allo stato in luogo, significa ancora quando, e a rincontro. Boec. g. 10. n.19. Che che di me s'avvenga, ove tu non abbi certa novella della mia vita, che tu m'aspetti un anno, ed un mese, ed un di sensa rimaritarti. E g. 8. n. 7. La 'nfermità del mio freddo col caldo del letame puzzolente si convenne curare, ove quella del tuo caldo col freddo dell' odorifera acqua rosa si currerà.

Parte presso gli antichi valeva intanto, in quel mentre. Petrar. son. 174. Che mi consuma, e parte mi diletta. Bocc. g. 8. n. 7. Parte che lo scolare questo di-

ceva, la misera donna piangeva continuvo-

A parte a parte vale minutamente, e una parte per volta. Bocc. g. 10. u. 8. E che quello, che io dico, sia vero, riguardisi a parte a parte. Da parte vale in disparte. Bocc. g. 7. n. q. Tratto

Pirro da parte, quanto seppe il meglio, l'ambasciata gli fece.

In disparte vale lo stesso. Petr. son. 201. L'altra maggior di tempo, o di fortuna Trarsi in disparte comandò con mano.

D' altra parte, o dall' altra parte vale a ricontro-

Bocc, g. g. n. 5. Calandrino incominciò a guardare la Niccolosa, e a fare i più nuovi atti del mondo. Ella d'altra parte ogni cosa faceva per la quale credesse bene accenderlo. Petrar. Trionf. Amor. cap. 3. E veggia andar quella leggiadra, e fiera, Non curando di me, ne di mie pene, Di sua virtute, e di mie spoglie altera. Dall'altra parte, s' io discerno bene, Questo signor , che tutto 'l mondo sforza , Teme di tei , ond io son fuor di spene.

Da ogni parte vale affatto. Passav. f. 168. Dicendo col Salmista , humiliatus usquequaque , Domine : vivifica me secundum verbum tuum. Io sono umiliato da ogni parte ; vivificami tu , Signore , secondo la tua

parola.

In parte vale non interamente. Bocc. g. 3.n.q. Dando fede alle sue parole, siccome quella, che già in parte ndite le avera d'altrui, cominciò di lei ad aver compassione. E nel Proem. De' quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto, o in parte l'animo a se.

Poi avverbio di tempo , vale dopo , appresso , ed è contrario di prima. Bocc. n. 1. Veggendo la gente, che noi l'avessimo ricevuto prima, e poi fatto servire e

medicare così sollecitamente.

Poiche vale da poi che. Bocc. Introd. Le quali cose poiche a montar comincio la ferocità della pistolenza, quasi cessarono. È particolar proprietà della nostra Lingua il dir poi in senso di poiche. Petr. son. 49. Ma poi vostro destino a voi pur vieta L' essere altrove, provvedete almeno Di non star sempre in odiosa parte. Boccg. 2. n. 3. E pregollo, che poi verso Toscana andava, gli piacesse d'essere in sua compagnia.

Poscia vale lo stesso, che poi. Bocc. g. 4. n. 8. Posciache voi m'avete promesso di pregare Iddio per me, ed io il vi dirò. E si trova talvolta spezzato, tramezzato da altre voci. Bocc. g. 2. n. 10. Simil dolore non si senti mai a quello; che io ho poscia portato, che io ti perdei.

Di poi lo stesso che poscia. Cron. Morell. Fecesi questo primo uficio a mano, e di poi se ne fe horsa.

Dappoi lo stesso che di poi. Vill. 1. 9. c. 303. S'arrendeo Cappiano, salvo la rocca: e dappoi la rocca, salvo l'avere.

Dappoiche vale dopo che, poscia che, ed è usato Corticelli Gram.

Della costruzione toscana dal Gelli nella Circe, come nell'esempio addotto dal Vocabolario. Nel Boccaccio si trova solamente sciolto, e con altra disposizione : come g. 5. n. 10. Da che diavol siam noi poi, da che noi siam vecchie, se non da guardar la cenere intorno al focolare?

Si noti, che dipoi, e dappoi sono talmente avverbi, che non sogliono adoperarsi in forza di preposizioni, ma si adopera dopo; benchè non manchino autorità in contrario d'autori del buon secolo; ma dee ciascuno attenersi all'uso più regolato, e migliore, ch' è il suddetto.

Notisi ancora, che dopo, essendo, com'è detto, preposizione, non riceve dopo se la particella che, ma la ricevono sì bene i due accennati avverbi. Gio. Vill. 1. 11. c. 30. Avendo la lega di Lombardia molto affiitta la Città di Parma, di poi che ebbono il Castello di Colornio. Passav. f. 44. Non mi sbigottirò, temendo di qualunque grave infermitade, dappoich' io ho così efficace, e virtuosa medicina, com'è la morte di Cristo. Talvolta il Boccaccio usa da che nello stesso signifi-

cato , come g. S. n. g. Vedrete pure , come l'opera andrà, quando vi sarò stato, da che non avendomi ancora quella Contessa veduto, ella s'è innamorata di me. E l'usò anche Dante Purg. can. 1. Ma da che è tuo voler che più si spieghi Di nostra condizion, com'ella è vera, Esser non puote'l mio che a te si nieghi.

# Seguono altri avverbj di vario uso.

Prima forma molte maniere avverbiali degne di essere osservate.

Come prima vale tostochė Bocc.g.2.n.5. Vivi sicuro, che come prima addormentato ti fossi, saresti stato ammazzato.

Da prima vale la prima volta. Bocc. g. q. n. 1. Era si contraffatto, e di si divisato viso, che chi conosciuto non l'avesse, vedendol da prima ne avrebbe avuto paura. Imprima si dice per proprietà di lingua in vece di

prima. Bocc. n. 2. lo voglio imprima andare a Roma, Primachè vale avantiché. Bocc. g. 2. p. 7. Madonna, non vi sconfortate primachè vi bisogni.

Prima vale talora piuttosto. Bocc. Laber. f. 56. E prima credo si troveranno de' cigni neri, e de' corvi bianchi, che a' nostri successori di ongrarne alcun' altra bisogni d'entrare in fatica.

Con la negativa vale talvolta infinatantoché talvolta subito che. Boce, e. o. Proem. Quivi riposatis infuncio suon prima a tavolta andarono, che sei canzonette, cantate, furono. E. g.4,n.7. Non prima abbattato ebbi il gran cesto in terra, che la cagione della morte de due miseri, avanti apparve.

Pria, e priu che ne' predetti significati di prima sono per lo più voci poetiche. Petrar. cauz. 29. Non è questo il terren, ch' l' toccai pria? E son. 173. E pria che rendi Suo dritto al mar fiso, u si mostri, attendi, E'er-

ba più verde , e l' aria più serena.

Pure vale almeno. Boco. n. 1. E tutti i panni gli furono indosso stracciati, tenendosi beato chi pur un poco di quelli potessi avere.

E talvolta certamente. Bocc. g. 8. n. 6. Deh come dee potere esser questo? Io il vidi pur jeri costl.

E talora finalmente. Bocc. g. B. u. g. Si sforzò di rilevarsi, e di volersi ajutar per usvirne, ed ora in quà, ed ora in là ricadendo, tutto dal capo al piè impastato, dolente, e cattivo avendone alquante dramme ingozsate, pur ne uscò fiori.

E per solamente. Bocc. g.8. nel fine. La varietà delle cose, che si diranno, non meno graziosa ne fia, che

l'aver pure d'una parlato.

Quando avverbio di tempo vale, com' è noto, in quel tempo che, adattandosi a tutte le differenze del tempo. Quando replicato vale talora. Bocc. g. 1, n. 10, In-

cominciò a continovare, quando a pie, e quando a ca-

vallo davanti alla casa di questa donna.

Di quando in quando vale alle volte. Pier Cresc. 1. 9. c. 80. Quioi conviene esser luoghi nascosi con virgulli, ed erbe., dove le lepri di quando in quando nasconder si possano.

Quando che sia vale una volta finalmente, o in qualche tempo, o in qualunque tempo. Bocc. g. 2. n. 6. Sperando, che quando che sia, si potrebbe mutar la fortuna. Passav. f. 38. Avranno fine, quando che sia,

i nostri, gravi tormenti.

Quanto avverbio di quantità. Boce, g. 3. n. 7. Non sa a quanto delce cosa sia la sendetta, ni con quanto ardor si desideri, se non chi ricere l'offses. E. g. 6. n. 10. Intendo, di mostraroi, quanto cautamente con subito riparo uno fugisse uno scorno.

Ha la corrispondenza di tanto espressa, o sottintesa. Boce. g. 10. n. 8. Quanto tu ragionevolmente ami Sofronia, tanto ingiustamente della fortuna ti duoli. E g. 4. procm. Ne dal monte Parnaso , ne dalle muse non m'alfontano, quanto molti per avventura s'avvisano,

Trattandosi di tempo vale finche. Bocc. g. z. n. 8. Dell' eredità de' mici passati avoli, niuna cosa rimasa m'è, se non l'onestà : quella intendo io di guardare,

e di servare quanto la vita mi durerà.

Sempre avverbio di tempo vale o senza intermissione, o ogni volta. Bocc. g. 5. n. 8. Il quale colpo come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piangendo. E g. g. n. 3. Con quanti sensali aveva in Firenze teneva mercato, il quale sempre si guastava, quando al prezzo del poder domandato si perveniva.

Sempre che vale ogni volta che. Bocc. g. 2. n. 4. Sempre che presso gli veniva , quanto potea con mano

la lontanava.

E talora vale mentre che Bocc. g. 6. n. 4, lo ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio.

Sempre mai sembra avere maggior forza. Bocc. g. 2. n. q. Egli credeva certamente, che se egli diece anni, o sempre mai fuori di casa dimorasse, ch' ella mai a

cost fatte novelle non intenderebbe.

Senno, con avanti la preposizione a, e i pronomi derivativi, vale volontà, arbitrio, modo, piquere. Passav. pag. 157. lo voglio dare a costui, che venne tardi, del mio a mio senno, avvegnache non l'abbia meritato. Cioè: a mio piacere. Bose, g. 5. n. 4. Dormavi; e oda cantar l'usignuolo a suo senno. Cioè quanto vuole. E.g. q. n. 4. Non ne vorrà meno di trentotto , come egli me ne prestò , e fammene questo piacere , perchè · io gli misi a suo senuo. Cioè arbitrio. Dante Convito pag. 60. Non serve mai , se non a suo senno. Cioè : a suo modo. Gio. Vill. L. 8. c. 98. Non poteano signoreggiar la terra a lorg senno. Cioè, volontà.

Senno col verbo fure ha forza d'avverbio, e vale saviamente. Dittam.l.i.c.5. Senno non fui, se non hai chi rti guidi, Bocc. g. 8. n.7. Di beffure altrui vi guarde-

rete . e farete gran senno.

Sensa che vale oltreche. Boce. g. 8. at you B fir si lungo aspettare, senza che fresco le faceva troppo più, che voluto non avrebbe, che ella vide l' aurora apparire.

Se non che vale se non fosse, o stato fosse che. Bocc. g. 3. n.3. E arrei gridato, se non che egli, che ancor dentro non era, ni chiese mercè per Dio, e per voi.

Se non se significa se non; e talora il secondo se, pare che abbin forta di forte. Gio. Vill. I. 12. e. 73.

M. Mastino signore d'undici cittadi le perdè tute; se non se l'erona, e l'incenza. Petrar. canz. 3. A qualingue animale alberga in terra, se trèn se alquante che hanno in odio il Sole, Tempo da travagliare, e quanto è l'igiorno.

Si, oltre al senso di affermare, vale ancora così. Bocc. Intr. In abito lugubre, quale a sì fatta stagione si ri-

chiedea.

Si usa aucora per nondimeno, Bocc. g. 4. n. 8. Pognamo, che altro male non ne seguisse, sì ne seguirebbe, che mai in pace, nè in riposo con lui viver potrei.

E per infinche. Bocc. g. 2. n. 2. Non si ritenne di

correre, si fu a Castel Guiglielmo.

Gli corrisponde talora il che, o il come. Docc. g. 2. n. 2. Che desinava la mattina con lui Binquecio dall Poggio, e Nulo Buglietti, à che egli voleva fur della salta. E. g. 2. n. 2. Incominciò a ringrasiare Iddio, a. S. Giuliano, che di à malvagia notte, com'egli aspettava, l'avean liberato.

Si trova talvolta replicato in forza d' e. Bocc. g. 5, n... 1. Era Cimone, sì per la sua forma, e sì per la sua rozzezza, e sì per la nobiltà, e ricchezza del padre

quasi noto a ciascun del paese.

Solo , solumente avverbj limitativi assai noti.

Col che dopo vagliono purchè. Bocc. Iutrod. Senza fare distinzione delle cose oneste a quelle, che oneste non sono, solo che l'appetito le chieggia. E ivi. Motto, più ciò per l'altrui case facendo, solamente che cose, vi sentissero, che loro venissero a grado.

Non solamente è avverbio relativo di ma. Bocc. g. 6. n. 10. Chi conosciuto non l'avesse, non solamente un gran rettorico l'avrebbe stimato, ma avrebbe detto es-

sere Tullio medesimo.

Sol tanto vale lo stesso, che solamente. Bocc.g. 3.n.5. Sol tanto oi dico, che come imposto m'arete, cost pensero di far senza fallo.

Tanto avverbio di quantità. Bocc. g. 8. n. 7. So ia

Della costruzione toscana

bene che cosa non potrebbe essere avvenuta, che tanto dispiacesse a Madonna.

Segna lunghezza di tempo. Bocc Introd. A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie raprolcendo.

E colla corrispondenza di che. Bocc. g. g. n. 4. Se n'andò a' sui parenti a Corsignano, co' quali stette

tanto, che da capo dal padre fu sovvenuto.

E colla corrispondenza di quanto. Bocc. Introd. Poiché in quello tanto fur dimorati, quanto di spazio dalla Reina avuto avevano, a casa tornati trovarono Parmeno studiosamente aver dato principio al suo uficio:

A tempo, a tempi vale ad ora opportuna. Dante Parad, cant. 8. Quella shistra riva, che si lava Di Rodano, poich' è mista con Sorga, Per suo signor a tempo n' aspettava. Bocc. g. 6. n. 1. parlando de' motti, dice: per farci avvedere, quanto abbtano in te di bellezza a tempi delti, un cortese impor di silenzio fatto da una geniildonna ad un cavaliere mi piace di raccontarvi.

Talvolta vale per alcun tempo. Pier Cresc. nel Prol. Avvegnache la lor fortuna a tempo paja prosperevole,

in fine pur manca, e perisce.

A luogo, e a tempo vale primieramente opportunamente. Bocc. g. 10. n. 8. Poi a luogo, e a tempo manifesteremo il fatto

Per tempo, per tempissimo vale a buona, o a buonissim'ora. Bocc. g. 7. n. 5. E quivi andasse la mattina per tempo. E g. 5. n. 3. Una mattina per tempissimo levatosi con lei insieme monto a cavallo.

Un tempo valo per qualche tempo. Bocc. g. 10. n.
1. Preso partito di volere un tempo essere appresso ad
Anfolfo Re d'Ispagna. Petrar. canz. 35. Felice agnello

alla pietosa mandra Mi giacqui un tempo.

Troppo, oltra al noto significato di soerchiamente, vale ancora molto, e questo significato s' incontra spessissimo ne' buoni Autori, e' singolarmente nel Bocc. Nov. ant. 83. Vi troob tanto oro, e tanto argento strutto, che valse troppo più, che tutta la spesa. Bocc. e. c. 6. Egli è troppo più malvagio, ch' egli non i aveisa.

Via, vie vagliono molto. Nov. ant. 28. E' via più matte, e forsennato colui, che pena, e pensa di supere il suo principio. Bocc. g. 3. pringo. Le quali cose, oltre agli altri piaceri, un vie maggior piacere aggiunser. Libro Secondo. 247
Via vale talvolta orsù. Bocc. g. 5. n. 4. M. Lizio

udendo questo, disse: via faccialevisi un letto tale,

quale egli vi cape.

Via via vale subito Bocc, g. q. n. 5. E poco fa si dieder la posta d'essere insieme via via. Albertan. cap. 15. pag. 3g. Via via che tu vedi rider color, che si consigliano, puoi sapere che di mattezza parlano.

#### CAP. XV.

#### Della costruzione dell'interiezione.

L Interiezione veramente non ha proprio caso, ma solamente il caso richiesto dal verbo sottinteso. Pure accenneremo con brevità, quali casi sogliano alle interiezioni aggiugnersi.

O, OH, OL

Quando servono per chiamare hanno il vocativo. Petrar. canz. 5. O aspettata in Ciel beata, e bella Anima. E così ancora quando sono esclamazione. Bocc. g. 10.

n. 3 Oh liberalità di Natan quanto se' tu maracigliota, Nelle espressioni di contentezza, o di afflisione hamon l'accusativo. Petrat. canz. 17. O me beato sopra gli altri amanti. Bocc. g. 7. n. 2. O me lassa me, dotinte me, in che mal ora naequi ?

Quindi nate sono le interiezioni dolenti, oime sopr'accennato, e l'oise del Bocc. g. 8. n. 6. Oise, dolente

se, che il porco gli era stato imbolato.

Talvolta nelle espressioni suddette di contentezza, e d'afflizioni si tace l'interiezione. Dante Purg. cant. 26. Beato te, che delle nostre marche, Ricomincio colei, che pria ne chiese. Per viver meglio espreienza imbarche. Bocc. g. 3. n. 6. Io misera me, già sono otto anni, ti ho più, che la mia vita amata.

Talora, singolarmente nelle espressioni di dolore, dopo l' addiettivo, che acecuna la miscria, si pone la persona in dativo, per proprietà di linguaggio. Bocc. g. 3. n. 7. La qual morte io ho tanto pianta, quanto dolente a me. Firenz. Lucid att. 3. sc. 2. Oh poverino a me, chi no no saró mai più buono a nulle.

PUR BEATO.

Esclamazione di contentezza, che trovasi ne' moderni Scrittori Tuscani, e significa manco male, talvolta con la che dopo, talvolta senza. Ambra Fur. att. 3. sc. 6. Pur beato, che Hesser Riccardo mi dono una borsa.

Savin. Pros. Tosc. pag. 65. Pur beato ; dopo aver fatto più volte in questa letteraria Repubblica il criticante, e l'accusatore, oggi vengo ad essere apologista, e difensore.

AH, AHI.

Queste interjezioni vagliono lo stesso, che le sopraddette; anzi da ahi si forma ahime, che è lo stesso, che oime. Solo ci è di particulare, che fra ahi e me si frappone talvolta alcuna voce dinotante maggiore affetto. Bocc. g. 2. n. 5. Ahi lassa me , ch' assai chiaro conosco . com' io ti sia poco cara!

Interjezione deprecativa , la quale perciò suole aver dopo il vocativo. Bocc. n. 2. Deh amico mio , perche vuo' tu entrare in questa fatica. GUAI.

Interiezione di minaccia, o di dolore, che ha dopo di se il dativo. Moral. S. Gregor. l. 1. n. 10. Guai al peccatore, il quale va per due vie. Passav. f. 65. Guai a me che mi mancò quello, che più m'era di bisogno. COSI'.

Si adopera a modo d'interjezione, e in buona, e in cattiva parte , Petr. son. 116. Così cresca il bel lauro in fresca riva. E canz. 45. E così vada, s'è pur mio destino.

## CAP. XVI.

Della costruzione della congiunzione.

Nella costruzione delle congiunzioni non si tratta del caso, perchè le congiunzioni non ne regolano alcuno, ma si cerca , qual modo del verbo esiga ciascuna congiunzione, o pure col qual ordine e corredo debbano porsi le congiunzioni , il che brevemente , e partitamente vedremo.

Delle congiunzioni sospensive, e condizionali.

e. Vale caso che , posto che , dato che , o verificata la condizione che. Può portare all' indicativo, e al congiuntivo, secondo che esige la sua ipotesi. Boco. n. 2. Io son del tutto, se tu vuogli, ch' io faccia quelto, di che tu m' hai cotanto pregato, disposto ad andarvi. E ivi n. 10. E se voi il faceste, io satei colui,

che eletto sarei da voi.º

Talora è congiunzione dubitativa. Bocc. Introd. Non so, se a voi quello se ne parrà, che a me ne parrebbc.

Purché ha sorza di se, ma porta seco un certo che di maggiore essistata, e ama il soggiuntivo. Bocc. g. 3. n. 8. La medicina da guarirlo so jo troppo ben fare, purché a voi dea il cuor di segreto tenere, ciò che io vi razionerò.

Si veramente vale con patto, con condizione, c si trova e coll'indicativo, e col soggiuntivo. Bocc. n. 2. Io sono disposto a farlo, sì veramente, che io vogito in prima andare a Roma. Albertan. cap. 44. Meglio à anzivenire, che d'ipo fatto vendicare, sì veramente,

che per vendetta non si faccia.

Quando si usa in senso di se, o purchè, e manda al soggiuntivo. Bocc. n. 3. Pensossi costui avere da poterio servire, quando volesse. Bocc. g. 2. n. 6. Io voglio alle tue angoscie, quando tu medesimo vogli porre fine.

Per tal convenente vale purche. Bocc. g. 4. n. 2. Io ti perdono per tal convenente, che tu a lei vada come

prima potrai.

#### Delle congiunzioni indicanti contrarietà.

Ci sono alcune congiunzioni, le quali indicano contrarietà, cioè accennano disficultà in ordine a qualche, cosa, la quale poi da altra susseguente congiunzione vien tolta via. Ecco le più usitate.

Quantunque vale benché, e vuole il soggiuntivo. Bocc. g. 8. n. 7. Tu ti se' ben di me vendicato, pereiocché quantunque di Luglio sia, mi sono io creduta questa notte assiderare.

Benche ama per lo più il soggiuntivo. Dante Parad.

cant.2. Benchè nel quanto tanto non si stenda La vista più lontana. Trovasi alcuna volta coll' indicativo. Bocc. g. 2. n.10.

Benchè a me non parve mai, che voi giudice foste. Si noti, che abbenchè, voce da alcuni usata, è barbara, non trovandosi in alcuno Scrittore autorevole.

Ancorchè ama parimente il soggiuntivo. Bocc. g. 9. n. 1. Alessandro, ancorchè gran paura avesse, stette pur cheto.

-5-

Si trova coll' indicativo. Bocc. Teseid. 12. E tu sacra Diana, e Citerea, Delli sui cori il numero mi-

nore Far mi conviene, ancorch' io non volea.

Comechè manda similmente al seggiuntivo, particolarmente se egli corrisponde con nondimeno, pure, e altre simili particelle, benchè talora senza tali corrispondenze si adoperi, non solamente come in parentesi, ma nel principio, e nel fine del periodo eziandio. Bocc. g.4 n. so. Ella, che medica non era, comechè medico fosse il marito, senz' alcun fallo lui credette esser morto. E ivi n. 3. L'ira in ferventissimo furore accende l'anima nostra; e comechè questo sovente negli uomini avvenga, nondimeno già con maggior danni s'è nelle donne veduto. E g. 3. n. 2. Comechè varie cose gli andassero per lo pensiero di doversi fare, pure etc. E g. 2. u. 8. La quale il giovane focosamente ama, comechè ella non se ne accorga. Marian. Vita di S. Ign. 1. 3. c. 4. Il prego, comechè troppo ne fosse indegno, a riporlo tra' suoi figliuoli.

Si trova pure talvolta coll' indicativo. Bocc. g. 2. n. S. La sanità del vostro figliuolo nelle mani della Giannetta dimora, la quale il giovane focosamente ama, comechè ella non se ne accorge, per quello, ch io vegga.

Contuttoché ama il soggiuntivo, ma riceve talvolta l'indicativo. Bocc. g. p. n. 8. Era Arriguecio , contuttochè fosse mercatante, un fiero uomo, ed un forte di Vill. lib. 11. cap. 58, Si ricominciò la guerra contra gli Aretini, contuttochè nel segreto tuttora rimasousgli Aretini in trattato d'accordo co Fiorentini.

Avvegnaché vuole il soggiuntivo, ma pur talvolta riceve l'indicativo. Boco. g. 9. u. 3. Dareile tante busse, chi o la romperei tutta, avvegnaché egli mi stea molto bene. E. g. 8. n. 7. I lavoratori erano tutti partiti da campi per lo caldo, avvegnaché quel di niuno ivi appresso eta andato a lavorare.

Se si trova usato in senso di benchè. Bocc. g. 4. n.8. Si dispose, se morir ne dovesse, di parlarle esso stesso.

# CONGIUNZIONI, CHE TOLGONO LA CONTRARIETA

Sono nondimeno, contuttociò, tuttavia, tuttavolta, pure, e simili, le quali corrispondono alle congiunzioni di contrarichi sopraddette; e quando non le hanno innanzi,

hanno però alcuna cosa contraria, di cui tolgeno la contrarieù. Bocc. g. 2. n. 2. Anzi con gli altri insieme gridavano, che il fosse morto, avendo nondimeno pensiero tuttavia come trarre: il potessero dalle mani del popolo. Ecco coloro pensavano di liberar Martellino, a che è contrario il domandar la sua morte, e questo contrario è tolto dalla congiunzione nondimeno, la quale accenna ciò non ostare alla vera inteazione di liberarlo.

## DELLE CONGIUNZIONI DI CAGIONE.

Sono quelle, che accennano ragione, e le più frequenti sono =

Acciocchè dinota cagion finale, e vuole il soggiuntivo.
Bocc. g. 2. E perciò, acciocchè egli niuna sospezion
prendesse, come uomini modesti, e di buona condizione, pure di oneste cose, e di lealtà andavano con lui
favellando.

Talora fra la particella acciò, e la che si frappone alcuna parola. Passav. f. 74. Acciò dunque, che per

ignoranza non si scusino etc.

Acciò per acciocchè assai usato volgarmente, non è di troppo buona lega, benchè si trovi talvolta anche negli autori del buon secolo. Di questo si vegga il Rossi Osservazione Verbo Acciò.

Affinche lo stesso che acciocche Gio. Vill. lib. 7. cap. 75. Lasciò in guato fuori di Messina con due capitani duemila cavalieri, affinche levata l'oste, se que' di Messina uscisson fuori, uscisson loro addosso.

Il Salvini per affinché usa a volere che. Disc. tom. 1. pag. 173. In tutte le dette virtù in somma, a volere che fermino profonde dentro del cuore le radici, stabilità si richiedè.

Perché si usa talora per acciocché. Bocc. g. g. n. g.

Lo incominciò a battere, perchè'l passasse.

Che talvolta si adopera per acciocche. Bocc. g. 2. n. 2. Comincio a riguardare, se d'attorno alcuno ricetto si vedesse dove la notte potesse stare, che non si morisse di freddo.

Le congiunzioni dinotanti le altre cagioni non mandano determinatamente ad alcun modo del Verbo, e perciò noteremo solo, e con brevità, il loro uso.

Perché è particella interrogativa, e vale: per qual cagione? E si adopera nello stesso senso in risposta. Dant.

Della costruzione tosenua

Purg. 5. Deh perchè vai ? Deh perchè non l'urresti ? Bocc. g. 3. n. 3. E perchè cagione? disse Ferondo. Dice il monaco: perchè tu fosti geloso.

Si usa ancora senza interrogazione. Bocc. g. 10. n. 3. Chi egli era, e perchè venuto, e da che mosso intera-

mente gli discoperse.

Ci sono congiunzioni, le quali per entre il periodo indicano la ragione del detto avanti, e sono perciò,. per questo, perche, però, posciache, e simili. Altre si usano il più nel principio del periodo, come impercioeche, imperocche, conciossiacosache, per la qual cosa, e simili, che servono a render ragione delle cose antecedentemente dette. Non occorre parlare con maggiorparticolarità di queste congiunzioni , perche non esigono modo determinato di Verbo. Solamente è da dire alcuna eosa di conciossiacosachè, conciossiachè, conciofosseehè e conciofossecosachè. Questi due ultimi, siccome includono il soggiuntivo, così vi mandano ancora. Passava f. 213. Conciolossecosach' egli non avesse in se altra bontà, per la quale potesse farsi nome. Le altre precedenti congiunzioni talvolta hanno l'indicativo, talvolta il soggiuntivo. Passav. f. of. Conciosiacosachè molti sono, che lascerieno innanzi la consessione, che si confessassero da' propri preti. E f. 146. Conciossiacosa adunque che l'uomo sia tenuto di confessare i peccati dabbj.

### DELLE CONGIUNZIONI AVVERSATIVE.

Sono quelle, che accennano contrarictà, correzione, o limitazione delle cose dette. Ecco le più frequenti.

Ma. Bocc. Introd. Ma non voglio perciò, che questo.

di più avanti leggere vi spaventi.

Corregge talvolta, e vale anzi. Gio. Vill. 1, 12. c. 24. Nota, lettore, che le più volte, ma quasi sempre averene a chi si fa signore d'aver si fatta uscita.

Ma che? si usa interrogativamente. Bocc. g. 8. n. 10. Ma che, fatto è, vuolsi vedere altro-Cioè che giova?

I Latini : sed quid ?

Se non che vale se non. Petrar canz. 18. Luci beate, e liete, Se non che l'veder voi stesse v'è tolto.

Pure. Boco. g.4.n.6. E comeché questo a suoi niuna consolation sia, purc a me, nelle cui braccia egli è morto, sarà un placere. E lo stesso seuso, o poco di-

verso, hanno le congiunzioni sopra notate, che tolgono la contrarietà.

Anzi. Bocc. g. 2. n. 1. Non ardivano ad ajutarlo, anzi, cogli altri insieme gridavano, che'l fosse morto.

Bove, laddove si usano avversativamento. Boco, n, a. Rivanasse alla verità Cristiana. Ia quale egli potea vedere prosperare, ed amentarsi ; dove la sua in contrario diminuirsi, e cenire al niente poteva discornece. E uri. Per Ser Ciappelletto era conosciuto per tutto: laddove pochi per Ser Ciapperello il convocieno.

#### DELLE CONGIUNZIONI COP ULATIVE, E DISCIUNTIVE.

Le copulative sono quelle, che insieme conginugono le parti del discorso.

E copula, la quale talvolta per suggire l'incontre delle vocali riceve il d. Bocc. Proem. Essendo acceso stato d'allissimo, e nobile amore. E g. 8. n. 3. Ed ivi. presso

correva un fiumicel di vernaccia.

Si replica leggiadramente la copula a cisseuna delle parole che sono da essa congiunte. Petrar. son. 239. L'acque parlan d'amore, e l'ora, e i rami, E gli augelletti, e i pesci, e i fiori, e l'erba.

Talvolta a tutte si tace. Petrar. son. 272. Fior, frondi, erbe, ombre, antri, onde, aure soavi, Valli chiuse,

alu colli , e piagge apriche ...

Anche, e in verso anco, ancora, di più, narinere e e standito, altresi sono congiunzioni copulative, che accennano continuazione, Booc, g. 2, n. 10. Anche dite, voi, che noi vi offorzerete, e di che I Petr. caux, G. 19 quanto per annor giammai sofferii, Ed aggio a sofferire anco: Booc, g. 1, n. 10. Acciocché, come per no biltà d'ammo dall'altre d'uire sitet, ancora per eccel·lenza di costumi separate dall'altre vi dimostriate. E un ult. Egli m'ha commandito, ch'i o prenda questa vostra figliucia, e che lo 1 e non disse di più. E g. 3. n. 7. Toro che l'aspettara , parimente desiderosa di udir buone nocelle del marito. E n. nll. E come douna, la quale esiandio negli stracci pareva, nella sala rimenarono. Gio. Vill. 1, 1, c. 47, La detta Città d'Aurrelia fu altrei distrutta per lo delto Torite.

Le congiunzioni disgiuntive sono quelle, che disgiungono nel senso le parti di parlare. O. Bocc. g. 6. n. 2, Io non so da me medesima vedere, chi più in questo si pecchi, o la natura apparecchiando ad una nobile anima un vil corpo, o la formus apparecchiando ad un corpo dotato d' un' anima nobile vil mestiero.

Ovvero lo stesso, che o. Gio. Vill. I. t. c. 2. Nembrotte il gigante fu il primo Re, ovvero rettore, o ragunatore di congregazione di genti. E le stesso si-

gnificano o pure, o veramente, e simili.

Ne di sua natura è negativa, ma è talvolta puramente disgiuntiva, come o. Bocc. g. 5. n. 6. Ne oltre a due picciole miglia si dilungarono du essa. E g. 10. n. 8. Io non cercai, nè con ingegno, nè con fraude d'imporre alcuna macola all'ouestà, e alla chiarezza del vostro sangue. Petror. canz. 40. Ansi la voce al mio nome rischiari, Se gli occhi suoi ti fur dolci, ne cari.

#### DELLE CONGIUNZIONI AGGIUNTIVE.

Jono quelle, che accennano aggiugnimento alle cose dette, come anzi, di più, inoltre, oltracciò, oltrechè, appresso, ancora, altrest, di vantaggio, e simili, nell'uso delle quali non solendo occorrere varietà notabile , basterà averle accennate.

## DELLE CONGIUNZIONI ELETTIVE.

uelle sono, che accennano elezione di una cosa, e sono le seguenti.

Anzi. Bocc. g. q. n. 10. Io, il quale sento anzi dello

scemo, che no, più vi debbo esser caro.

Più tosto, più presto. Bocc. Laber. 11 178. Già tanto s' era il mal radicato, che più tosto sostenere, elie medicar si potea. Guicciardin, Stor. l. 1. f. 60. Sarei stato Re più presto simile ad Alfonso vecchio mio proavo, che a Ferdinando.

Prima , e pria si usano in vece di piuttoste. Petrar. canz. 28. Ma pria fia'l verno la stagion de' fiori, Ch'a-

mor fiorisca in quella nobil' alma.

Meglio si usa per più tosto. Gio. Vill. 1. 12. c. 8. Piccoletto di persona, e brutto, e barbucino, parca meglio Greco, che Francesco.

#### DELLE CONGIUNZIONI ILLATIFE.

Sono quelle, che accennano illazione di una cosa dall'altra, come le seguenti.

Adunque, dunque. Bocc. g. 3. n. 9. Adunque disse la donna, debbo io rimaner Vedova? E g. 2. n. 2. Va

dunque, disse la donna, e chiamalo.

Ecco vale talvolta aduaque. Petrar. cap. 11. Ecco s'un uom famoso in terra viste, E di sua fama per morir non esce, Che sorà della legge, che'l ciel fissel Onde, Petrar. son. 8. La gola, e'l sonno, e l'osiose piume hanno dal mondo ogni virtà sbandita. Onde dal corso suo quasi smarrita Nostra natura vinta dal costume.

Quindi. Albettan. lib. 2. c. 29. Savj pochi si trovano, onde ne' partiti, che si funno ne' consigli, sempre perdono, e quindi è, che ne' partiti, che si soglion fare ne' consigli delle città, i consigli seguiscono malo effitto.

Perianto. Pecor. g. 3. n. 1. Jeri, messere, toccò a me l'andare pensoso: oggi pore, che tocchi a coi, e pertanto io non voglio, che pensiate più sopra questo fatto.

Ora si usa talora per adunque. Dente Int. cant. 2. Tu m' hai con desiderio il cor disposto Si al venir con le parole tue, Ch' i son tornato nel primo proposto: Or va, ch' un sol voler è d'amendue.

In somma congiunzione conclusiva. Dante Inf. cant. 15. In somma sappi, che tutti fur cherci, E letterati grandi.

#### DI VARIE ALTRE CONGIUNZIONI.

Cioè è congiunzione dichiarativa delle cose precedenti. Bocc. g. 4. n. 3. E loro, che di queste cose miente ancor sapevano, cioè della partita di Falco, e della Ninetta, costrinse a confessare.

Cioè a dire vale lo stesso. Passav f. 120. La sesta condizione, che dee avere la confessione, si è frequens: cioè a dire, che si faccia spesso.

Cost vale in tal modo, in tal guisa etc. Bocc. g. 1.
n. 10. Il maestro ringrazio la donna, e ridendo, e
con festa da lei preso commiato, si partl. Così la donna, non guardando cui motleggiasse, credendosi vincere, fu vinta.

Che ha varj usi, si adopera in vece d'il che, ordinariamente nel far parentesi. Bocc. Introd. L'un fratello, l'altro abbandonava, e (che maggior cosa è)

i padri, e le madri, i figliuoli.

É interregativo tacito, o espresso, è sustantira, e addictivo; e anche con casì, come da' seguenti esempj. Bocc. g. 3. u. 6. Che ha colci più di me ? E. g. 2. n. 2. E del buono uomo domando, che ne fosse? Passav. 6. 69. A che sarebbono dale le chiavia as P. Pietro? Bocc. g. 8. n. 7. E da che Diavol se' tu più, che qualunque altra dolorosetta finto? E n. 3. Che uomo è costui?

Che frequentemente dipende dal Verbo, come l'ut, e il quod de Latini. Bocc, g. 7, n. 9. Voglio, ch'ella mi mandi una ciocchetta della barba di Nicostrato.

Nel seuso predetto che manda al soggiuntivo, ma pue is trova ancora coll'indicativo. Passav. f. 92. Il peccatore così accommiatato, ne va scornato, e non contento. E puote intervenire, che per lo sitegno si dispera, e non va a confessarsi ad altro confessore.

Talvolta si tralascia, singolarmente metteudo in sun vece un non. Bocc. g. 1. n. 10. Questa ultima novella voglio ve ne renda ammaestrate. E. n. 1. Dubitavan forte, non Ser Ciappelletto gl'inganuasse. E. g. 5. n. 7. Ma forte teneva, uon forse di questo alcun s'accorgesse. E ivi. Cominciò a sospicar per quel segno, non costui desso fosse. E. g. 7. n. 4. Di che egli press sospetto, non così fosse, com'era. Si osservi adunque questa particolar maniera, che s'usa ne' Verbi dubitativi. Talora valo te non. Bocc. g. n. n. 6. Non aveva l'oste,

che una cameretta assai piccola.

Vale ancora talvolta parte, tra. Bocc. g. 2. n.g. Donolle, che in gioje, e che in vasellamenti d'oro, e d'ariento, e che in danari quello, che valse meglio, d'altre decimila dobbre.

E in vece di perchè interrogativo. Bocc. g: 3. n. 6.

Che non rispondi, reo uomo? Che non di qualche cosa? E in vece d'imperocché. Bocc. g. 1. Dillo sicuramente, ch'io ti prometto di pregare Iddio per te.

E in vece di finche. Bocc. g. 9. n. 8. E non riposò

mai, ch' egli ebbe trovato Biondello.

In principio di clausola imprecativa vale Dio'l voglia. Bocc. g. 8. n. 3. Che maledetta sia l'ora, ch' io prima la vidi.

57

Come vale in che maniera. Bocc. g. 3. u. 9. Quello, che i maggiori medici del mondo non hanno potuto, ne saputo, una giovane femmina come il potrebbe sapere?

Come? E come? Danio enflasi all'interrogazione. Bocc. g. 4. n. o. Come? che cosa è questa, che voi m'avet fatta mangiare? E g. 2. n. 6. E come? disse il prigioniero, che monta a te quello, che i grandissimi Re si facciano!

E iv vece di perchè interrogativo, Bocc. g. 8. n. 4. Il quando potrebbe essere quando più vi piacesse, ma to non so pensar il dove. Disse il Proposto: come not o in casa vostra. E ivi n. 7. Come nol chiami tu, cho ti venga ad ajutare l

E per quanto. Bocc. g. 3. n. 1. Deh come ben fa-

cesti a venirtene!

E per poiché. Bocc. g. 2. n. 10. Come a sedere si furon posti, cominciò M. Riccardo a dire.

E per qualmente. Bocc. g. 8. n. 6. Tu sai, Buffal-

macco, come Calandrino è avaro, e come egli bee volentieri, quando altri paga.

Talvolta contiene in se la forza del relativo. Bocc, g.

1. n. 4. Io voglio andar a trovar modo, come tu esca di qua entro,

### CAP. XVII.

# Della costruzione figurata.

Ricchissima è di modi figurati la lingua Toscana, e perciò non essendo facile il ridurli sotto un solo capitolo, senza farne un longo, e rincrescevol catalogo, eli ho sparsi per entro l'opera nelle appendici, secondo che esigeva la loro costruzione, riserbando a questo capitolo il dar l'idea delle figure gramaticali. Così ne verranno, se io non mi lusingo, due acconci; e che i giovani portanno imparare con qualcho metodo le Toscane eleganze: e che con la dottrina di questo capitolo ne prenderanno, per così dire, il filo, e conosceranno agevolmente, a qual figura oissecun modo appartenga.

Or eluque sono le figure gramaticali, che sono più in nso, cioè l'ellissi, per cui si tralascia qualohe parta dell'orazione, il pteonasmo, per cui si mette nell'orazione alcuna parola, che potrebbe diri superflua; la sillessi, per cui le parti dell'orazione discordano l'una sillessi, per cui le parti dell'orazione discordano l'una

Corticelli Gram.

Della sostrucione topcana dall' altra; l'enallage, per cui si mette una parte dell'orazione in vece di un' altra, che naturalmente y' andreble; e l'Ipperbaro, per cui vien turbato l' ordine naturale delle parti dell'orazione. E benelà tali modi senbrino errori contro la leggi garamaticali, sono però errorifatti con ragione, come dice Benedetto Menzini Fiorentino
nel principio dell'ergegia sun Opera della costruzione inregolare. Or questa ragione si è, o la maggior brevità del
parlare, o una certo non so che di vaghezza, e di grazia, che hanno alcuni modi di favellare luori delle regole più comuni. E di queste veneri, come le chiamavano i Latini, o sieno maniere disinvolte di parlare,

# gua, cogli esempi de' quali confermeremo quanto da noi dovrà dirsi intorno alla costruzione irregolare toscana. \*\*DELLA ELLISSI.\*\*

abbondano gli scrittori del buon secolo della nostra lin-

Usitatissima presso i nostri antichi maestri, e anche nel parlar famigliare Toscano si è la figura ellissi, per la quale con vagluzza, e senza oscurità si tace or l'una, or l'altra delle parti dell'orazione, come brevemente vederano.

Ellissi del nome sustantivo. È frequentissima, ed eccone alquanti esempi. Boce. g. 2. a. 5. Niuro male si free nella caduta, yanniungue alquanto cadesse da alto. Cioè luogo. E g.4.n.2. lo ci tornerò, e daroftene tante, chi oi i farò risto per tutto il tempo, che tu ci viperai. Cioè busse. E quella usatissima, di levarsi, tacende del letto. Boce. g. 5. n. 4. Sopravevenne il giorno, e M. Lisio si levò. E altre sensa fine: ma non posso tacerne una di Fra Giordano portata dal Vocab. alla voce Aisocciare, che dice: Associano il bestiame con guadagno uurajo, ed il povero soccio ne va per la mala. Cioè via.

Ellissi del nome addiettivo. Gli addiettivi buono, abile, capace, e sinali si sopprimono con vaghezza. Bocc. g. 5. n. 2. E sempre poi per da molto? ebbe, e per amico. E g. 2. n. 3. Fu da tanto, e tanto seppe fare, ch'egli pacificò il figliuolo col padre. E g. 6. n. 10. Non suspitò, che ciò Guccio Balena gli avesse falto.

perciocche nol conoscesa da tanto.

Quanto al aegnacaso, e all' articolo già abbiamo detto

quando si tacciono, dove trattammo della loro partico.

lar costruzione.

Si trova talvolta l'ellissi del sustantivo, e di ogni particella, che possa ad essi riferirsi, come in quel luogo del Bocc. g. 5. n. 9. Il garzoneello infermò, di che la madre dolorosa molto, come colei, che più non avea, e lui amava quanto più si poteva, tutto'l d'i standogli d'intorno, non ristava di confortarlo, Vuol dire , che colei non aveva altri figliuoli, oltre a quello, e perciò v'è l'ellissi, e del nome figliatti, e insieme di qualunque altra parte, che si riferisca a' figliuoli.

Ellissi del Verbo finito. Bocc. Introd. Il che se dagli occhi di molti , e da' miei non fosse stato veduto , appena ch' io ardissi di crederlo, non che di scriverlo. Oui manca il Verbo sustantivo, e il senso è: appena è, ch'io ardissi etc. E g. 8. n. 6. Maraviglia, che se' stato una volta savio. Cioè: maraviglia è. Ma sopra tutti è vaghissimo il luogo del Passavanti f. 48. dove l' Albergatore di Malmantile domandato da S. Ambrogio di sua condizione, risponde così: io ricco, io sano, io bella donna, assai figliuoli, grande famiglia, ne ingiuria, onta , o danno ricevetti mai da persone: riverito, onorato, careggiato da tutta gente: io non seppi mai che male si fosse, o tristiaia; ma sempre lieto, e contento son vivuto , e vivo.

Ellissi del verbo infinito. Bocc. g. 7. n. 5. E quivi spesse volte insieme si favellano, ma più avanti per la solenne guardit del geloso non si poteva. Supplisci fare. E g. 10. n. o. Con poche parole rispose , impossibil , che mai i suoi benefici, e il suo volore di mente gli uscissero. Cioè impossibil essere. E a questo capo si riduce quel modo toscano, che altrove abbiamo addotto. cioè an lar per una persona, o cosa, perchè v'è ellissi dell' infinito, e vuol dire andare a chiamarla, o prenderla.

Ellissi del participio. Bocc. g. q. n. 1. O se essi mi cacciasser gli occhi, o mi traessero i denti, o mozzassermi le mani, o facessermi alcuno altro così fatto, gluoco , a che sare' io ? Supplisci ridotto , o simile.

Ellissi della preposizione. E molto frequente negli Autori Latini, ma non egualmente ne' Toscani; ma pure non ne mancano esempi. E prima gli infiniti mangiare, bere , beccare retti dal verbo dare sempre , o quasi sempre lasciano la preposizione da, purche seguano al verbo dare immediatamente, o almeno non vi sia avverbio di mezzo. Boce, g. 2. n. g. Al quale il Soldano avendo alcuna volta dato mangiare, e veduti i costumi di Sicurano, che sempre a server l'andava, e piaciagli, al Catalano il dimando. E vin n. 7. Ordinò con colui, che a lei serviva, che di varj vini mescolati le desse bere, il che colui ottimamente fece. E. G. n. 2. S' avvisò che gran cortesia sarebbe il dar loro bere del suo buon vin bianco. E. g. g. n. 6. Nel pion di Mugnone fiu un buon uomo, il quale a' viandanti dava pe' lor danari mangiare, e bere. E. g. 3. n. 1. Lusingalo, fagli vezzi, dagli ben da mangiare. E. g. 5. n. to. Pareva pur Santa Verdiana, che dà heccare alle serni.

Parimente vostra mercè, sua mercè, e altri sì fatti modi altrove accennan, contengono l'ellissi della pre-

posizione per.

Può dirsi ancora, esservi l'ellissi della preposizione per, qualunque volta si usa che in vece di perché. Bocc. g. 9. n. 10. Che non ti sa insegnare quello incantes imo?

Similmente si usa che in vece di nel quale. Bocc. g. 10. n. 9. M. Torello in quell'abito, che era, con lo

Abate se n' andò alla casa del novello sposo.

Ellissi dell'avecrhio. Si usa ne' relativi, tacendo uno degli avecrhi di corrispondenza. Dante Inf. cant.

2. Al Mondo non fur mai persone, ratte A far lor pro, ed a fuggir lor danno, Com'io dopo colai parole fatte. Cioè talmente ratte. Bocc. Introd. Ora fossero essi pur già disposti a cenire, che veramente, come Pompinen dilise, potremmo dire la fortuna essere alla nostra anduta favorregiante. Manca nel principio Tavychio così, e dovrebbe dire; così fossero essi etc.

Ellissi dell' interiezione. Di questa abbiamo parlato di sopra, dove trattammo delle interiezioni, e portammo esempi di misero me, lasso me, beato lui, e simili modi;

ne' quali si tacc l'interiezione.

Ellissi della congiunzione. Si usa di rado. In verso si tace he copula e, è alcuna volta l'avvesativa ma. Petr. son. 201. Real natura, angelico intelletto, Chiaralma, pronta vista, occhio cerviero, Providenza veloce, alto pengiero, E veramente degno di quel petto. Uante Paradi-cant. 4. Ma or li s'attraversa un altro passo Dinanti agli occhi al', che per te stesso Non n'usciresti, pria saresti lasso. Supplisci: ma pria saresti etc.
Abbiamo detto di sopra, trattando delle conginizioni,

che il che talvolta si tralascia, singolarmente ne' verba

dubitativi, e con apporvi la negativa.

Ellissi del pronome. Io, e tu si possono liberamente lasciare, perchè si rinchiadono chiaramente nel verbo. Altri pronomi ancora si tacciono, ma con giudicio, e sobrictà. Dance Purg, cant. 15. Disse: che hat, che mon ti puoi tenere? Ma si venuto più, che messa lega Velando gli occhi, e con le gambe avvolte, A misa di cui vino, o sonno piega l'obe i a guisa di colui, cui vino etc. Bocc.g. 10n.g. Sperando, che, quando che sia, di ctò merito ci debba seguire. Ciò quando che ciò sia.

Ellissi della copula, la quale si tralascia talvolta fra gli addiettivi continuati. Bocc. g. 2. 10. 9. 10 sono lamisera sventurata Zinevra. E nella Concl. continua fraternal dimesticanza mi ci è paruto vedere, e sentire.

#### DEL PLEONASMO.

L'requentissima è nella nostra lingua questa figura, alla quale appartengono i ripieni, de' quali abbiamo già copiosamente trattato. Aggiungeremo qui alcuni altri modi di questa figura praticati dagli Autori del buon secolo.

Il replicare sciuza necessità i pronomi è assai frequente ne' buoni Autori. Bocc. g. 10 n. 3. Comechè ogni altro uomo molto di lui si lodi, io me non posso poco lodare io. E. g. 6. nel princ. Vatti con Dio: credi tu soper più di me tu, che non hai ancora rasciutti gli occhi T E. g. 3. n. 1. Elle non sanno delle sette volte le sei quello, ch'elle si vogliono clieno stesse.

Si replica la preposizione con, ponendola innanzi a dodonane, o l'altro di egli quà con meco se ne venga a dimorare. E g. 8. n. 10. Spero d'avere assai buon tempo con teco. Ninf. Fiosel. st. 289. La qual, mentre che tu starai con seco, Sempre come figliuola le sarai;

E' frequente presso i Toscani il pleonasmo nell'aggiugnere qualche verbo non punto necessario al sentimento, ma per proprietà di linguaggio. Ecco i più usitati.

Dopere. Bocc. g. 1. n. 2. Richiese i cherici di là entro, che ad Abraamo dovessero dare il battesimo. Cioè dessero. E g. 2. n. 5. S' avvisò questa donna dovere essere di lui impamorata. Cioè essere. Della costrucione toscana

Venire cogl' infiniti, co'gerundj, c co' participj, Bocc. n. ult. Il che quando venni a prender moglie, granpatura ebbi, che non m'intervenisse. E g. 8. n. 5. Tultoil venne considerando. E g. 1. n. 6. Gli venne trovatoun buon uomo. Cioò prese, considerò, troob.

Andare co' gerundi d'altri verbi. Bocc. Introd. A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravvolgendo. E ivi. Vanno fuggendo quello, che noi cer-

chiamo di fuggire.

### DELLA SILLESSI.

Questa non è molto in uso, ma pur si trova nei buoli Autori, e ne abbiamo addotti gli esempi nel cap. 1. di questo libro; dove trattammo della concordanza delle porti dell' orazione.

#### DELL' ENNALLACE.

Questa figura è frequentissima nella nostra linguo, di eni è proprietà porre in certi casi una parte dell'orazione per l'altra.

L'infinito in vece del verbale alla Latina, come vivere per vita. Bocc. g. 8. n. q. E da questo viene il

nostro viver lieto, che voi vedete.

L'addiettivo in voce dell'avverbio. Boce, n. a. Ora tutto aperto ti dico, che io per niuna cosa lascerei di Cristian farmi. Cioè apertamente. E. g. 2. n. 5. Ahi lassa me, che assai chiaro conosco, come io ti sia poco cara. E Petr. son. 126. Chi non sa come dolce ella sospira, E come dolce parla, e dolce ride. Cioè dolcemente.

Il participio per l'infinito. Bocc. nov. ult. Fece renire sue lettere contraffatte da Roma, e sece veduto a' suoi sudditi, il Papa per quelle aver seco dispensato

di poter torre altra moglie. Cioè fece ordere.

L'infinito in vece del soggiuniteo. Boce, g.5. n. 10. Qui a questa cena, e non saria chi mangiarle. Cioè chi la mangiasse. R'. Giord. Pred. pag. 60. eol. 2. & ariento, e bello quanto più potesse essere, e non fosse chi l'abitare, è non ci stesse persona, un grande peocato strebbe questo. Viole chi l'abitares.

Il preterito determinato in vece dell'indeterminato

dell' Indicativo. Nov. aci. 35. Io anduoa per grande biogno in servigio della mia donna, e il Re Iu giunto, e disse: Cavaliere, a qual donna se it Re Iu giunto, Bocc. g. a. n. 5. Alsata alquanto la lanterna, ebber vedato il catitude di Antreuccio. Cioò videro. E. g. G. n. g. Prese un salto, e fussi gittato dall' altra parte. Cioò si gittò. Buonarroti cical. I. Avvisundomi, qual-fuesto montre de scompiglio nel vicinato esser dovuto succedere, alla finestra affacciatomi chià veduto due, che, etc. Cioò veddi.

Il congiuntico per l'indicativo. Borc. g. 6. in princ. Pedi bestia d'uomo, che ardisce, dove io sia, a parlare prima di me. Cioè sono, perchè Tindaro voleva rispondere allora alla Reina, presente la Lieisca, che parlaya.

Il preterito in exec del presente dell'indication Boco. 5, 7, 10, 7. Anichino gittò un grandissimo sospiro. La donna guardatolo disse, che avesti Anichino ? Duolti così, che io ti vinco ? Cioò che hai? E g, 7, 10, 9. Or che avesti, che fai cotta giso? Lo stesso.

L'imperietto per la trapassata del soggiuntivo, maniera usata molto dagli Antichi. Novi ant. 94. Alzo quesit la spada, e fedito l'avrebbe, se non losse uno, che stava ritto inunni; che lo tenne per lo braccio. Cioò non fosse stato. E. g. 8. n., T. Es enon losse, ch'es era giovane, e sopraiveniva il culdo, egli arrebbe auto troppo a sostenere. Cioò non fosse stato.

L'impérfetto per l'indeterminato dell'ottativo. Bocen. 1. Egli sono state assai volte il di, che io vorrei più tosto essere stato morto, che vivo veggendo i giovani andare dietro alle vanità. Cioà arrei voluto.

Un Ferbo per un altro. Boce. g. 8. n. g. Sie pur infermo, se tu sai, che mai di mio mestiere non ti torrò un derajo. Gioè quanto puoi, quant'è dal canto tuo. E si usa ancora in altra maniera sapere per potere. Boce. Fiamm lib. z. pag. 34. Ma., che guari sanza te vivuta non sono, nè viver senza te saprei, si conviene ajutare.

Lo stesso dec diei di quell' diotismo presso il Boca. g. 9. n. 10. Se m'ajuti lidio, tu se' porero, ma egli sarebbé mercè, che tu fossi molto più. E. g. 5. n. 10. Se Dio mi salvi, di così fatte femmine non si vorrebbe aver misericordia. Quel se è usato per coi i, come in

Della costruzione toscana

principio di locuzion pregativa, o desiderativa. Questi modi hanno forza d' intericzione dinotante passione.

Simile è la frase : Iddio il dica per me , equivalente ad interiezione ammirativa, o esagerativa. Bocc. g. 2. n. 10. Come egli mi conci , Iddio vel dica per me. E g. 7. n. 1. Una di quelle Romite , ch' è pur , Gianni mio, la più santa cosa, che Iddio vel dica per me.

Possono in qualche senso appartenere all'enallage i verbi, i quali da' Toscani elegantemente si adoperano in vecc de' verbi propri, benchè in ciò spesso intervenga figura non gramaticale. Non pochi ne abbiamo addotti nelle appendici agli ordini de' verbi; ne addurremo quà alcuni altri a benefizio degli studiosi-

Avere, per riputare. Bocc. n. t. Gli diede la sua be-

nedizione avendolo per santissimo uomo.

Avere per ritenere. Bocc. g. 2. n. 4. Disse alla buona femmina, che più di cassa non aveva bisogno, ma che, se le piacesse, un sacco gli donasse, e avessosi quella.

Avere per intendere, o sapere. Bocc. g. 4: n. g. Donna, io ho avuto da lui, ch' egli non ci può essere di aul domane. Gio. Vill. 1. 12. c. 83. Per lettere di nostri Cittadini degni di fede, ch' erano in que' paesi, s' ebbe . come a Sibastia piovvè grandissima quantità di vermini, grandi uno sommesso.

Avere per procacciare. Nov. ant. 54. Come ordino questa gentildonna? Ebbe uno cavallo, e da' suo' fanti il fece vivo scorticare. F. Giord. Pied. pag. 15. Ebbero una fanciulla, e cominciarono a farle manicare un'erba, ch' è pur veleno.

Fare per procurare. Bocc. g. 4. in princ. Deh se vi cal di me, fate, che noi ce ne meniamo una calassie di queste papere.

Fare si usa in luogo di verbo precedente nel discorso, e che altri non vuol replicare, e ha forza del medesimo verbo. Bocc. g. 2. n. 6. Cost lei poppavano, come la madre avrebber fatto. Cioè avrebber poppato. E g. 4. n. 8. Tu diventerai molto migliore, è più costumato. e più da bene là che qui non faresti. Cioè diventereste, E g. 6. n. 8. Per certo M. Geri mi manda pure a te. Al qual Cisti rispose : per certo, figlinol, uon fa. Cioè non ti manda a me.

Fare, trattandosi di tempo, si usa ad esprimere quantità passata, e significa terminare, compire, ed è mode

68

comune in Italia. Cecchi Stiava atto 5. se. 6. Ha'tu a memoria ch' or san sedici anni, Ch' e' mi fu tolto.

Si usa ancora per nascere, apparire, e si usa del giorno, e della notte. Boce. g. 5. u. 3. Come fatto fu il dì chiaro, verso là si dirizzò. E g. 9. n. 7. In sul far della notte etc. presso della torricella nascoso era.

Farsi per isporgersi, o affacciarsi. Boce, g. 2. n. 4. Farsi adjuanto per lo mare, il quale era traquillo, e per gli capelli presdo, con tutta la cassa il tirò in terra. E n 5. La vide in capo della scala farsi ad aspettarlo. E g. 3. n. 3. Nè posso farmi nè ad uscio, nè a finestra.

Farsi con Dio per restare, o andarsene. Bocc. g. 7. n. 10. Meuccio fatti con Dio, che io non posso più stare teco. Franco Sacch. nov. 157. Fatevi con Dio, e

di me non fate ragione.

Farsi a credere per semplicemente credere, Bocc, Introd. Facendosi a credere, che quello a lor si convenga, e non si disdica, che alle altre.

Rendersi monaco, o frate per vestir l'abito d'aleuna Religione. Gio. Vill. l. 2. c. 14. n. 2. Ed elli si rendèo Monaco in San Marco in Sansogna.

Portare in pace per sopportare, Bocc. g. 8. n. 7. Masai, che è? portatelo in pace.

Portare per esigere. Bocc. g. 10, n. 6. Vennero le due giovanette in due giubbe di sendado bellissime, con due grandissimi piattelli d'argento in mano pieni di varj frutti, secondoche la stagione portava.

Stare, o recarsi cortese per tenere le mani al petto. Boce. g. 8. n. g. Sempre tremando tutto, si recò colle mani a star cortese. Franco Sacch.n.156. E detto questo, e fatto, recandosi cortese, disse.

Recarsi ubbia per avere ubbia. Franco Sacch. n. 48. Per dilungarsi dal morto, e fuggir l'ubbia che sem-

pre si recava de' morti.

Sidricire, che propriamente vale disfare il cuclto, si usa per aprire, fendere spaccare. Bocc g. 2. n. 7. Essendo esti non guari sopra Majolica, sentirono la races sdrucire. Filippo Vill. 1. 11. c. 80, Caddono in Firenze più saette, fra le quali una ne percosse nel campanile de Frati Predicatori, c quello in più parti sdrucì.

Volere si usa per essere per seguire una cosa, a questo modo. Gio. Vill, l. 12. v. 100. Per trattato de Tar266 Della contrazione toscana lati usciti d'Arezzo volle essere tradita, e tolto a Fiorentini il Castello di Laterino. Cioè fu per essere.

All'enallage riduconsi altresi alcuni nomi, che in vece

d' altri si usano.

Santa ragione val molto. Bocc. g. a. n. 8. Buttatala adunque di santa ragione.

Bella, vecchia aggiunto a paura val grande. Bocc. g. 8. u. 2. Per bella paura si rappatumò con lui. Pulci Morg. cant. 5. st. 38. E fece a tutti una vecchia paura.

Solenne l'usa il Boco, per grande, cocellente, o magoifico, e l'aggiugne a dono, convito, uomo, giuoca-

tore , bevitore , vino etc.

Eatto, per uomo, personaggio etc. Bocc. n. 7. Qualche gran fatto dee essere costui, che ribaldo mi pare. E si usa anche in plurale. Bocc. g. 2. n. 5. dove d'Andreuccio si dice: Dove gli suoi compagni, e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de fatti suoi. Cio di lui:

Peccato si usa per iscovenienza, o disordine. Boce.
n. ult. Gran peccato fu, che a costui ben n' avvenisse.
F. Giord. Pred. pag. 60. col. 1. Se fosse un bello vascello ornatissimo, o un bossolo, e non si mettesse mai
nulla, e mai non si adoperasse a quetéo, priché fosse

fatto, o che grande peccato sarebbe !

Pezza si usa in varie maniere per significare spazio di tempo, o pure il tempo presente. Ecco esempli dello spazio di tempo, Bocc. g. 2. n. 5. Egli è grau pezza che a te venuta sarei. E g. 8. n. 8. In questo continuarono una buona pezza. E g. 4. n. 3. E giù buona pezza goduti n' erano. E g. 2. n. 3. Già essendo buona pezza di notte, e cgni uomo andato a dormire. E parlandosi di tempo a venire si dice elegantemente : a pezza. Bocc. g. a. n. 3. Se io nol prendo, peravventura simile a pezza non mi tornerà. E g. 3. n. 7. E nol credevano ancor fermamente, nè forse avrebbe fatto a pezza , se un caso avvenuto non fosse, che lor chiarò chi fosse stato l'ucciso. Cioè, in a molto tempo. Per signignificar ora, al presente si usa e col secondo, e col terzo caso. Bocc. g. 8. n. 8. Egli non è ora di desinare di questa pezza. E g. q. n. 8. Fostit a questa pezza alla loggia de' Cavicciuli ?

Pezzo si usa per quantità di tempo. Bocc. g. 3. princ. Avendo già il Siniscalco grau pezzo davanti manduto al luogo, dove andar dovevano, assai delle cose op-

#### DELL' IPERBATO.

Ainque sorte d'iperbato distinguono i Gramatici, delle

quali tratteremo qui, ma con brevità.

La prima si è l'anastrofe, cioè trasposizione, ed è, quando una voce , che dovrebbe stare avanti , si mette dopo. N'è pieno il Bocc. G. 8. n. 5. in princ. È ella tanto da ridere, che io la pur dirò. E nel fine della giornata: Madonna, io non so come piacevole Reina noi avrem di voi, ma bella la pure avrem noi. E in altri luoghi senza fine , nell'imitare i quali molta circospezione usar si vuole.

Il mettere il sustantivo in mezzo a due addiettivi fu molto usato dal Bocc, G. 2, n. 6. Videvi due cavrioli. forse il di medesimo nati, quali le parevano la più. dolce cosa del mondo, e la più vezzosa. E g. 4, n. 2. Un uomo di scellerata vita, e di corrotta, il quale fu chiamato Berto della Massa. E ivi n. 5. A piè di una bellissima foutana, e chiara, che nel giardino era, a

starsi se n' andò.

La seconda è la tmesi, e si fa col dividere una parola in due, e intramezzarla di un'altra parola. Di ciò abbiamo addotti esempi nel decorso dell' Opera, come quello: acciò solamente che conosciate; acciò dunque per ignoranza etc. e simili. Abbiamo notato, che gli avverbi, che terminano in mente, non si spezzano, se non se quando la prima parte dell'avverbio ha senso d'intero avverbio : così il Boccaccio dice : forte , e vituperosamente ; e'l Passavanti , prima , e principalmente; perchè forte, e prima vagliono lo stesso, che fortemente, e primamente. Non già così può dirsi di quegli stroncamenti , che udiamo talvolta sonta , e giustamente, chiara, e distintamente, e altri sì fatti, perchè quel santa, e quel chiara di per se sono nomi, non avverbj. E così è il comune uso de migliori ; non mancano però esempli in contrario, e di Antichi, e di Moderni. F. Gitt. litt. 14. Non vedrete antica, e nuovamente essere addivenuto. Franco Sacch. Op. div. pag. 107. S. Giovanni non peccò mai ne mortale, ne venialmente. Varchi Ercol. pag. 318, e ora 419. Vedete quanto prudente, e giudiziosamente n'ammaestro Aristo-

La terza si è la parentesi , ch'è l'interrompimento d'alcun brieve periodo, senza il quale può stare il rimanente dell'orazione, e che nella scrittura si racchiude il più delle volte tra due lineette curve. Bocc. pell' Introduzione. A questa brieve noja ( dico brieve in quanto in poche lettere si contiene ) seguirà prestamente la dol-

cezza, e il piacere.

Il comun sentimento de' Migliori gramatici si è . che le parentesi non debbano essere molto lunghe, ne troppo spesso adoperate, sicchè non sieno di noja, a chi legge, o ascolta ; ne tolgano la chiarezza al discorso.

Quando l'interrompimento è molto breve, si mette tra due virgole; lasciando i segui della parentesi, come iusegna il Salviati avverte p. 1. l. 3. cap. 4. partic. 23. Bocc. Fiamm. c. 4. n. 25. Io opposi le forze mie, come

Iddio sa , quanto io potei.

La quarta è la singhisi , cioè confusione di costruzione nel periodo; e la quinta si è l' anacoluthon, ed è quando si pone qualche caso, per così dire, in aria, e senza filo di costruzione. Di queste due figure non mancano esempi, e ne' Latini, e ne' nostri Autori, ma non si vogliono imitare, essendo anzi errori, che no. Lasciò scritto un valentuomo, queste figure essere pretesti inventati da' Gramatici per iscusare i falli, ne' quali sono talvolta ineorsi per umana fiacchezza anche i più celebri Autori.

## C A.P. XVIII.

Delle particelle , e degli affissi.

L'er compimento di quest'Opera parleremo delle particelle, e degli affissi, posciache già gli affissi appartengono, come vedremo, all' iperbato, e vi possono apparteuere anche le particelle spiccate, secondo la loro varia collocazione. E tanto più, che avendo noi addotto al loro luogo le particelle, e accennati annora gli affissi, siccome cose di grand'uso nella lingua Toscana, siutile, e pressochè necessario il darne più piena notizia: e tornerà bene il darla ordinariamente, e tutta in una volta, perchè faccia maggiore, e più distinta impressione.

Dodici adonque sono le particelle della lingua Toscana, che il Varchi chiama pronomi, perche si succo co' verbi in vece de' pronomi. Sei possono chiamari promoni primitivi, cioè mi, ti, si, ci, pi, ne, perchè, come a suo luogo abbiamo vedato, si adoprano in forza di tali pronomi. Le altre sei, cioè la, le, li, le, che sono voci degli articoli, si chimano dal Varchi pronomi relativi in questo senso, perchè si riferiscono a cosa già nominata, e che altri non volte replicare. Così il, Petr. cauz. 4, parlaudo di Madonna Laura dice: Poi la rividi in altro abito sola, Tal chito non la conobbi. Quel la si giferissea A.M. Laura.

Nell'accozzamento delle particelle primitive colle relative ci la molta diversità fra l'uso degli antichi, e quello, chi è più comune fra' moderni. Gli antichi, non già per licettar, ma per uso costatute del miglior secolo, ponevano i pronomi relativi iunanzi a primitivi, dicendo: Jo il vi darò, voi la mi donerete, io il ti recherò, cosimili, de quali è superlluo addurre esempi, rescuò cosa notissima. I moderni soglion dire: Jo ve lo dirò, voi me la donarete, io ie to la recherò ele. Non si oda qual delle due parti sta l'iperhato, nè quale de due accozzamenti sia il naturale. Non dee condennarsi I uso de moderni, ma no pur quello degli antichi è da fuggirsi, del quale non pochi moderni, non senza vaglica-2a, si servoto.

Le suddette particelle si pongono sovente alla fine de' verbi, e ad essi si afliggono, e allora si chiamano affissi, come abbiamo più volte nel discorso dell'opera accennato.

Gli affissi altri sono seempi, altri doppi. Gli seempi, sono quelli, ne' quali si affigge al verbo uua sola delle suddette particelle, come amato), preudita etc. I doppi sono quelli, ne quali si affiggouo al verbo più particelle. Cotì se vorremo rendere affissi gli accozzamenti di particelle sopra addotti in esempio, secondo gli antichi diremo cotà: diroltovi, donoretelami, recherolloli: e secondo i moderni cotà: dirolvovelo, donoretemela, recherottelo. Ma intorno agli affissi è da ossevrarsi una regola del

Della costruzione tosouna

270 Bembe, l. 3. part. 27. cioè che quando nel discorso ci è corrispondenza di due, o più pronomi fra se, non si debbono usare no affissi, ne particelle, ma si hanno a porre i veri pronomi, sicche si rispondano. Così il Petr. son. 3. disse : Ferir me di saetta in quello stato , E a voi armata non mostrar pur l'arco. Se detto avesse ferirmi avrebbe tolta la corrispondenza di me, e di voi. E per la stessa ragione son. 201. disse: Gli occhi, e la fronte con sembiante umano Baciolle sì, che rallegrò ciascuna , Ma empie d'invidia l'atto dolce, e strano.

Si noti ancora, che talvolta l'affisso si toglie dal suo verbo, e si pone innanzi a un altro verbo, che non è, suo, per proprietà di lingua. Bocc. g 3.n.3. Io gli credo per si fatta maniera riscaldare gli orecchi, ch' egli più briga non ti darà. E g.10.n.7. Se voi diceste, ch' io dimorassi nel fuoco, credendovi io piacere, mi sarebbe

delitto.

Rimane di dir qualche cosa di due affissi pronominali, che ha la lingua Toscana, e che possono usarsi di per se : e anche affiggersi a' verbi, e sono gliele, e gliene.

Gliele composto di gli , e di le , frappostovi per miglior suono l'e, sempre indeclinabile, significa insicme il dativo del singulare, e'l quarto or del singulare, or del plurale in amendue i generi. Bocc. g. o. n. 5. Corse con l'unghie nel viso a Calandrino etc. e tutto glicle graffiò. Cioè lo graffiò a lui. E g. 3. n. 3. Piena di stizza gliele tolsi di mano, ed holla recata a voi , acciocche poi gliele rendiate. Gioè la tolsi a lei : a lui la rendiate. E g. z. p. 9. Portò certi falconi pellegrini al Soldano, e presentògliele. Cioè : gli presentò a lui.

Gliene composto di gli , e di ne , per miglior suono frappostovi l'e, ha la forza, e quasi lo stesso significato di gliele. Nov. ant. 59. Giunto Ipocras, trovando la madre morta, gliene dolse duramente. Bocc. g. 3. n. 3. Io per me non intendo di più comportargliene, anzi ne gli ho io bene per amor di voi sofferte troppe. Eg. 2. n. 6. Amenduni gli fece pigliare a tre suoi servidori , e ad uno suo castello legati menargliene.

Per ultimo non è da tralasciarsi una osservazione del Cardinal Nerli il vecchio intorno all'uso degli affissi portata dal Salvini Pros. Tosc. p. 1. f. 186. ed c, che il verbo coll'affisso si ponga, o cominciando il periodo, o pure dopo la particella copulativa, quando è andato nnanzi altro verbo senza l'affisso. Del porre l'affisso al principio, del periodo, non mancano esempi hen noti, e in copia. Circa gli affissi per entre il periodo, l'osservazione si riduce a questo punto, che quando vi sono due verbi corredati di particelle, uno dietro l'altro, torna, meglio, e rende miglior suono, lasciare il primo verbo sciolto, e del secondo fare affisso. Adduce il Salvini l'esempio del Bocc. g. 6. n. 4. Avendo una gru ammazzata, la mandò ad un suo buon cuoco, e sì gli mandò dicendo, che a cena l'arrostisse, e governassela bene. Si osservi che il fare affisso solamente il primo non renderebbe buon suono : che a cena arrostissela , e la governasse bene : e nè pur tornerebbe bene il fargli amendue affissi : che a cena arrostissela, e governassela bene. E mi sovviene di un altro esempio del Boccaccio, che conferma questa osservazione, ed è g. 2. n. 10. Di dì, e di notte ci si lavora, e battecisi la lana. Sicchè e per questo, e per altri modi, che cadono per mano nel comporre è bene consultare l'orecchio, e la pratica de' valenti maestri.

Fine del Secondo Libro.

# REGOLE

E D

## OSSERVAZIONI

DELLA LINGUA TOSCANA.

### LIBRO TERZO

DELLA MANIERA DI PRONUNZIARE, E DI SCRIVER TOSCANO.

#### CAP. I

Del valore, e della pronunzia delle vocali-

L' A è prima lettera dell'Alfabeto, perchè più age-volmente s'esprime, e però noi udiamo ne' fanciulli mander prima fuori naturalmente, questa, che niuv'altra; siccome quella, che non ricerca fatica. Presso i Laiini aveva l'a, dice Prisciano, più di dicci diversi suoni; del ella ne ha altres nu' varj dialetti d'Italia; ma nella Lingua toscana se ne sente difficilmente più d'uno; se però la diversità dell'accoppistura delle parole non facesse alcuna volta proferirla con molta forza, come a lui; talora con meno, come a' nuiei, talvolta quasi due a à, come ah ribaldo.

L'E ha molta convenienza con l'I, prendendosi fraquentemente l'una per l'Altra, come desiderio, disidierio, peggiore, piggiore. Presso i Toreani ha due suoni, l'uno più aperto, come in mensa, remo; l'altro più chiuso, e assai frequente, come in refe, cena. Cotal auono però appresso i Pocti non fa noja alla rima. Petrar. canz. 24, fa subito sparire ogni altra stella. Così pare or men

bella. E pure stella ha il suono chiuso, e bella aperto. L'I vocale assai dolce; e amica dell' E, come sopra, s' aggiugne frequentemente, per isfuggire l'asprezza della pronunzia, alle voci comincianti in S con la consonante

appresso, come si vedrà.

L'O, che ha parentela con l'U, dicendosi indifferentemente, sorge, e surge, coltivare, e cultivare, agriDella ortografia tesema Libro terco. 373 colturai, e, agricultura, foste, e fusee, ha presso i Toscani due diversi suotii, aperto l'uno, chiuso l'altro. Il suono aperto si sente in botta, il chiuso in botte. Questi due però uno impedisono presso i Poeti i Arm. Petrar. canz. 8. E' l'accerte parole, Rade nel mondo, e sole. Di aperto suono è parole, dibiso sole.

L'U vocale, che ha, com'è detto, parentella eon l'O, quando le segue appresso un'altra vocale, il più delle volte si fa dittongo, e la sillaba è una sola, come sguardo, quercia, guida, fuvoc. E seguendole alra vocale, talora forma due sillabe, come in persuaso, ruina, consueto. Precedendole il G, il C, il Q, fa sempre dittongo con la vocale, che me segue, ed è pure una sola sillaba, come in guerra, guida, guado, cuorre, quattro, quercia, quitanza.

CAP. II.

Del valore, e della pronuncia delle consonanti.

Il B è assai simile al P, ed all' U consonante, perchè molte volte scambievolmente si usano, come serbare, e servare, nerbo, e nervo, boce, e voce, pubblico, e piuvico. Delle consonanti riceve dopo di se nella medesima sillaba la L, e la R, e vi perde alquanto di suono, come obbligo , pubblico , braccio , ombra: benchè con la L di rado si trovi appresso i Toscani, ne mai in principio di parola, come pronunzia a loro più strana: salvo alcune voci latine , blando , blandimento etc. Consente avanti di se in mezzo di parola, ma in diversa sillaba la L M R S come albume , lembo , erba , usbergo : quantunque si trovi di rado con la S in mezzo della parola, e per lo più ne' verbi composti con la preposizione dis, come disbrigare. Usasi più frequentemente in principio di parola, come sbandito, sbandire, e decsi sempre la S avanti al B pronunziare col suono più sottile, e rimesso, di che diremo nella lettera S. Puossi raddoppiare nel mezzo della parola, quando gli occorre, come in nebbia , trebbio etc.

Il C ha molta somiglianza col G. Adoprasi da Toscani per due sorte di suoni ; perchè posto innanzi ad A O U. ha il suono più muto, e rotondo, come in capo, conca, cura: ; e avanti la E, e l'I si manda fuori più sonante,

· Corticelli Gram.

10

And the way of the said

e aspirato, come cera, cibo; onde per fargli fare il primo suono , gli pognamo la H dopo , come in cheto , trabocchi.

Or questo C II posto innanzi all' I può avere due sorte di suoni , l' uno rotondo, come in fianchi, stecchi, fiocchi . l'altro schiacciato , come occhi , orecchi , chiave , Onattro regole dà il Bnommattei per conoscere , quando il Chi presso a' Toscani si pronunzi rotondo, e quando schincciato. La prima si è, il pronome chi, con tutti i suoi composti, chiunque, chicchesia etc. è schiacciato. La seconda, che le voci, le quali cominciano dalla sillaba chi .. sono . anche ne' composti , schiacciate, come chiamare, richiamo, chinar, inchinare. La terza, che le voci , le quali nel singolare finiscono in chi con dittongo, sono in ambedue i numeri di suono schiacciato, come vecchio, vecchi; purchè però non abbiano la S innanzi al dittongo, perchè in tal caso si pronnuziano rotonde. come maschio, maschi. La quarta, che quelle voci, le quali nel numero del meno non hanno in fine il dittongo, e nel numero del più finiscono in chi, si pronunziano rotonde, come Monarca, Monarchi.

Il D ha gran parentela cul T; perciò molte voci latine nel farsi nostrali hanno mutato il T in D, come latro , ladro , potestas , podestà , litus , lido.

La F è assai simile nel pronunziarsi all' V consonan-

te, per essere amendue molto aspirate.

Il G, assai amico del C, ha parimente due suoni ;. l'uno rotondo avanti A O U, come in gallo, gota, gusto ; l'altro dolce avanti E I , come in gente , giro. E per diffalta di proprio carattere, quando vogliamo che il G abbia suono dolce avanti A O U, gli pogniamo dopo un I, come in giallo, giogo, giusto; siecome quando ha ad aver suono rotondo avanti E I, gli aggiugniamo l' H , come in gherone , ghiro.

- Due suoni similmente ha il G H, se dopo ne segue l'I, uno rotondo, schiacciato l'altro. Il Buommattei assegna sopra ciò due regole. La prima si è, che quando il ghi è in principio di parola con dittongo, ha suono schiacciato, e il ritiene ancor ne composti, come ghiado, agghiadare, e se è senza dittongo, ha suono rotondo, anche ne' composti, come ghigno, sogghignare. La seconda, che le voci, le quali terminano in ghi con dittongo, si pronunziano schiacciate in ambedue i numeri, come vegghia, vegghie, e quelle che nel numero del meno finiscono senza dittorgo, e quelle, che nel numero del più terminano in ghi, hanno suono rotondo; così intrigo ha nel numero del più intrighi di rotonda proputazia.

G L I ha parimente due suoni, l'uno duro, l'altro molle. Due regole sopra ciò stabilisce il Buommattei. La prima. che i pronomi egli, eglino, quegli, e il pronome, c articolo gli e da se solo, e ancor quando è affisso, come dagli, agli, concedegli, sono di molle pronunzia. La seconda, che gli con dittongo ha suono molle, anche nel plurale. o in persona diversa di verbo, come vaglio, vagli, voglio, vogli. Fuori di questi casi gli ha duro suono, come in Angli , negligenza , e simile a quello , che ha gl avanti le altre vocali, come in gladiatore, negletto, glorioso. E quì è da notarsi l'errore di coloro, i quali scrivono l'articolo gli apostrofato avanti le parole, che cominciano da vocale diversa dall' I gl' amori, gl' abusi etc. dovendosi scrivere disteso, gli amori, gli abusi, altrimenti si dovrebbe pronunciar duramente, dicendo: glamori, glabusi etc.

G N non hanno presso di noi quel duro suono, che usano gli Oltramontani delle voci Latine magnus, dignus, dicendo quasi macnus, dicnus, ma solamente ha quel molle suono, che in Italia si usa, come ia degno,

compagno.

L'H presso i Latini serviva per aspirazione, cioè per ringagliardire la pronunzia: onde per esempio le voci habeo, homo essi le pronunziavano con forza, e con ispiguimento di fiato: ma noi, non avendo simili pronunzie aspirate, non ci serviamo dell' H a quest' uso. Due usi però ha presso di noi l'H; l'uno di mezza lettera, quando la pogniamo dopo il C, o'l G per coutrassegnare il suono rotondo; l'altro di carattere distintivo di alcune parole, e per tor via qualche equivoco. Così, secondo il costume comunemente ricevuto, e approvato dall' Accademia della Crusca, si pone l'H innanzi alle seguenti quattro voci del verbo sustantivo, e scrivesi; ho per distinzione da o particella separativa, o avverbiale, hai per toglier l'equivoco con ai articolo affisso al segno del terzo caso ; ha per distinguere da a preposizione; e hanno, perchè col nome anno, scambiar non si possa. Ce ne serviamo ancora nelle interiezioni, ah, deh, ohi, ohime, doh, uh, per esprimere

276 Della ortografia toscana
l'aspirazione, e l'allungamento di pronunzia. Nelle altre parole, socome l'H nulla opera, così inutilmente si
scrive.

La L è consonante di dolce suono, essendo semivocale. Talvolta si muta in I, dicendosi templo, e tem-

pio, esemplo, e esempio.

La M è simile alla N, di mediocre suono. Essendo lettera làbiale; supplisce le veci della N avanti il B, ch'è altrest labiale, come in pambollito, e simili. Si muta talvolta in G, come in cambiare, cangiare, e simili.

La-N, simile, com'è detto, alla M, è di rimesos suono, 'e mediocre. Dopo il G perde assi della sua forza, e preude quel suono impaniato, che sopra si è detto. Avanti le lettere labiali D, c P cede il luogo alla Bl., come in imbiancare, imparentare.

il P è assai simile al B, e al V consonante, col quale molte voci si pronunziano scambievolmente, come

coperta, coverta, soprano, sovrano.

Il Q appo i Toscani non serve se non per C, quando è posta davanti U con unh vocale appresso, perchà lo stesso è dir quocere, che cuocere, quojo, che cuojo. Ma però no è inutile affatto, portendo servite per qualche contrassegne. Onde, seguitando l'aso già introdotto, possiamo usarlo in luogo del C, quando antieposto all' U con la vocale appresso si dee proferir per dittongo, cioò in una silaba sola, come acqua, questo, quattro. Allo 'ncontro si dee adoperare il C , quando all' U seguendone altra vocale, s'ha da pronunziar per due sillabe, come ul pronome di due sillabe, a dificeran di qui avverbio d'una sillaba sola, taccuino di quattro sillabe, cono tacquino di te, devendosi raddoppiare; il C gli si pone avanti in sua vece, come acqua a cequas to.

La R è di suono aspro, di modo che i Nostri talvolta la mutano in altra lettera di più moderato suono, dicendo per esempio vedello per vederlo, pellegrino per

peregrino, muoja per muora, rado per raro.

La S, lettera di suono vecmente, ha due snoni, il primo più gagliardo, come in casa, asse, spirito; l'altro più rimesso, come in rosa, sposa, accusa, sdentato, svenato.

Il T è di suono simile al D, onde si usano in alcune voci scambievolmente, dicendosi etate, etade, potere,

podere , lito , lido.

La Z ha due principali suoni, uno gagliardo, comé in prezzo, careaze, zanna, zio; l'altro alquanto rimesso, come in rozzo, orzo, zaniara, zelo: Se la Z è tra due vocali, delle quali la seconda non sia I con dittongo, ha suono molto gagliardo, come in pazzo, carrozza, ammazzare, che se la seconda vocale è I con dittongo, la Z si scrive exempia, perchè ba men gegliardo suono, come in vizio, letizia, equinozio. Il servirsi poi in quest'ultimo caso del T in vece della Z, servirendo per esempio o radora, è ito meritamente in disuso.

### CAP. III.

### Dell' accento.

L'accento comunemente preso è una posa, che fa la voce sopra una sillaba, maggiore di quella, ch'ella fa nelle altre.

Due sono gli accenti, il grave, e l'acuto. Il grave è quello, che si fa sopra l'ultima sillaba, e segnasi con · una linectta trasversale dalla sinistra alla destra di chi scrive, come in andò, aprì, e simili. L'accento acuto è quello, che si fa sopra le altre sillabe, e segnasi con una lineetta traversale all' opposto del grave, come in gía , balía , e altri sì fatti. Il segno dell'accento grave si mette sempre; ma quello dell'acuto non si suol mettere, e si lascia alla discrezione di chi legge il far la posa dov'ella ya; se non se in caso, che potesse nascere equivoco, perchè allora si pone l'accento, come per esempio nel nome frequentativo stropicato, che potrebbe prendersi per lo verbo stropiccio, e negli esempli di sopra gia, balia, che scambiar si potrebbono da già , balia , e in altri molti casi , che non di rado occorrono.

I monogrammi, come a, e, i, o, non vogliono see gni sopra capo, non potendosi far in essi se non una sola posa: si eccettua mondimeno è terza persona singolare del dimostrativo del verbo essere, la quale, se non vi si ponesse l'accento, potrebbe preudersi per e comigiunizione,

I monosillabi, elle non hanno dittongo, come Re., fr., m., sta, e gli altri, non si segnano con acceuto, percelà dicono il medesimo a esservi, o non esservi... Si segnano contuttociò per necessità di distinzione i seguenti monosillabi, cioè di nome per differenza da di partie cella: da terza persona singolate del verbo dare, por 270 non confonderla con da segno dell'ultimo caso: si e là avverbj, per nou iscambiarli con si potenza di verbo, e con la articolo; nè particola negitiva, per distribuguerla da ne particella riempitiva, o avverbisle: li avverbio di luogo, per riconoscerlo da li articolo, o pronome; e altri, se pur ve ne sono. Ancora quà, e què si segnano con accento, senza necessità, ma per uso presso i migliori introdutto.

Que'monosillabi, che hauno dittongo, si voglion segnar coll'accento, perchè altrimenti potrebbono pronunziarsi col dittongo sciolto: e perciò scrivesi: già, ciò,

può , piè , e simili.

I Dittonghi altri si tolgono, quando viene il esso di mobili, e si tolgono per non far la posa in due luoghi. Così da fuoco si forma infocato: da luono tenare, e tonerà; e così discorrendo. Altri non si tolgono, benchè vada oltre l'accento, e si chiamano fermi. Così piego fa piegare, piegherò; piano fa pianistimo; pieno pientistimo; piocore pioverà; flato fiatarei; fiero fierezan inietere miettiore; pietà pietoso; lieto lietissimo, ma non lietisia, e simili.

# CAP. IV.

# Dell' apostrofo.

Troncandosi spesse volte presso di noi, come vedremo, le sillabe, e le parole, ci serviamo perciò dell'apostrofo, che coà chiamasi 'quel piccolo e volto a ritroso, che seriver si suole accanto alla prima, o all'ultima lettera della parola, de è un contrassegno di mancamento di vocale. Così grand' uomo manca della vocale
e. Così pure è disse manca della silaba git, seconda
d'egli. Così anche lo 'mperadore manca dell' i sua prima
vocale. I Greci usano l' Apostrofo, 'ma non giù i nostri
Scrittori del buon secolo, e s'è introdotto dal secolo
sedicesimo in quà.

Circa l'uso dell'apostrofo i nostri Accademici della Crusca nella Prefazione al Vocabolario §, 5. notano, che non in ogni caso di mancauza d'una, o più lettere si ricorre all'apostrofo: perchè se una parola, che seguttudone consonate non perderebbe giammai la lettera fuale, per l'affronto d'una vocafe vieue a perderà, allora si neta col segue dell'apostrofo questa perdita, e si actis est nota col segue dell'apostrofo questa perdita, e si actis

ve per esempio. Dante Inf. cant. 9. Ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? Ma se fosse usanza il troncare quella parola ancor quando intoppa in una, che comincia per consonante, nel qual caso d'ordinario non si segna con apostrofo; allora non va segnata nè pur quando incontrasi con vocale: perciò cuor, pensier, veder, e altre simili voci, che si possono troncare, seguane, o vocale, o consonante, si scrivono scnza apostrofo. Quindi senz'esso si serive un quando è masculino, non già quando è femminino; poichè si può tanto scrivere un nomo, quanto un diamante; essendo ambi nomi mesculini; ma non già un stella, ne un misericordia; laonde quando poi si serive un' anima, o un' essenza, si deve apporvi l'apostrofo.

### CAP. V.

## Delle stroncature delle sillabe

uando una voce non capisce tutta intiera nel verso conviene stroncarla, e portare il restante al capoverso, che segne ; e perciò è d'uopo dividere la voce fra sillaba, e sillaba: conviene perciò ben conoscere a qual sillaha appartenga qualunque consonante, per non metterla fuor di suo luogo, e dove punto pon rilevi.

Tre regole si possono assegnare per tali stroncamenti, cavate dal Salvini disc. Acad. tom. 3. Disc. 31.

Regola prima. Niuga sillaba dee cominciare da due medesime consonanti, come da due ss. da due U. da due mm, e va discorrendo, perchè non rilevano, e la prima di esse appartiene alla sillaba antecedente. Così la voce asse non si compita a-sse, ma as-se.

Regola seconda. Non dee cominciarsi la sillaba da due consonanti diverse, che non rilevino; così la voce mente non si compita me-nte, perchè nt non rilevano; ma men-te. Che se delle due consonati la seconda sarà liquida, ovvero la prima sarà S, ch'è lettera assai vivace, potrà la sillaba cominciare da due, e nel secondo anche da tre consonanti, e rilevare ottimamente, come si vede nella voce infrascritto, la quale si compita così, in-fra-scrit-to, e nelle voci degno, figlio, che si compitano : de-gno , fi-glio.

Regola terza. Quando una sillaba è già da se perfettamente scolpita, e ad essa segue una consonante, e una vocale, questa consonante rileva colla seguente vocale,

280

sopra cui vibra, e non appartiene alla sillaba antecedente. Così la voce mora non si compita mor-a, na mo-ra, perchè la sillaba mo è da se dintornata, e finita, e-quell'r appartiene all'a, sopra cui getta la sua vibrazione.

Per ultimo avverte il Salvini, che sarebbe bene lo sfuggire di finire il verso con voce apostrofata, come sarebbe per esempio, se si scrivesse dell'amors, facen-

do dell' in un verso, e amore nell'altro.

## CAP. VI.

## Dello accrescimento delle parole.

Nella lingua Toccana sovente si necrescono le parole in principio, o in fine, o per togliere l'asprezza, che masce dall'intorno di alcune consonanti, o per empiere l'ato, che risulta dal concorso delle vocali. Eccone le regole più necessarie.

Regola prima.

Quando la parola finisce in consonante, e quella, che viene appresso, cominci da S., a cui seguiti un' altra consonante, si accresce la seconda parola: in principia d'un I, e talvolta d'un' E, per ruddolcir la promunia. Bocc.g.2.n.7. Foi mi avete colto in iscambio. E g. 4.n. 10. Niuna cosa in casa sua durar poteva in istato. E g. 8. n. 6. Per non ismartirle, o scambidirle, fece lor fuse un certo segonluzzo. E g. 5. n. 6. Di seoglio in isceglio andanda, marine conche con un coltello dalla pietre spiccando, s' avvenue in un luogo fra gli scoglio riposto. E g. 8. n. 7. Le forse della penna sono proppo maggiori, che coloro non estimano, che quelle com conosciunato propulo non fanno.

Eccesione.

I Pocti non di rado trascurano questa regola. Petrar. canz. 49. Ricorditi che foce il peccar nostro Prender Dio, per scamparne, Umana carne al tuo virginal chiostro. Dant. Inf. cant. 8. Perch io m'adiri, Non shigottir, ch'i vincerò la pruova.

Regola seconda.

Le particelle A O È innanzi a parola, che cominci da vocale, si sogliono talvolta accrescere di un D; e le partiqelle zu, e ist su in simil caso si acorescono di una R. Bocc. n. 1. Vi cominciarono le genti di anulare, e ad accender lumi, e ed adorarlo. E g. 8, n. 3. Ed wi presso correva un fiumicel di vernaccia. E. g. 3. u. 7. Senza far motto ad anico, od a parente, fuorche ad un suo, compagno, il quale ogni cosa sopea, ando via. Tesorett. Brun. Trovai uno scolajo sur un nucleto bajo. Segui Stor. l. 2. c. 38. Raduare ogni mese la banda del suo quartiere in sur una piazza. Abbiamo ancora presso gli Antichi: benche ella, ched eggii è troppo, ned altro, ma oggi non souo in uso.

I Poeti accrescono talora le voci, che hanno l'accento in sull'ultima, di un' E, o di un' Ü, per l'ar più sonoro il verso. Dante Pasod, can 2. In che si vede, Come nostra natura a Dio s' unio. Purg. cant. 33. Ed ecco più andar mi tolse un-rio, Che u ver sinistra con sue picciole onde Piegava l'erba, che in sua ripa uscio. Parg. cant. 30. Poi eigilate nell' eterno die. Petrar.can. 42. Come fior collo lungue, Lieta si dipartio, non che secura. Cant. 8. Che quasi un bel sereno a mezzo il die Fet le tenebre mie.

## CAP. VII.

Quando le parole si possano scemure in principio,

Sogliono scemarsi non di rado le parole in principio, ma con le seguenti regole.

In principio si seemalo le sole parole, che cominciano per I seguito da una di diueste tre liquide L M N. Booc.

±. 1. 1. 5. Chi I saprà P egli nol suprà persona mai.

E Amet. Se medesimo mira, quasi dubbio tra I si.

E Innet. Se medesimo mira, quasi dubbio tra I si.

E In oti acquistarla. E g. 2. 1. 9. Il domandò si.

se lo imperadore gli avea questo privilegio più, che a tutti gli adiri momini concedato. E g. 8. 1. 10. Trasorier di Madama la imperadire di Costantinopoli. E g. 4. 11.

5. Gli spiceò dallo imbaso la testa. E g. 2. 11. 9. L'inaque, che da altre vocali coniniciano, o ciue dopo la prima vocale hauno altre consonanti, non si accorciano, ne si dice. per escrupio lo imperato per para fundo in parto per part onorato; o la ziolotaria per l'idolaria parti l'idolaria.

Regola seconda.

Perchè possa farsi tale accorciamento, la liquida seguente all'I dee avere dopo di se nna consonante diversa; onde se avesse una vocale, o pur una consonante simbe a

aba. "Della ortografia socoma.
se, non potrebbe farsi l'accorciamento. Si noti l'osservazione di questa regola negli esempli della regola precedeste. Non può adunque diris: la 'liade, per l'iliade, la 'nitrasione per l'imitazione; ju 'nabile per fu
inabile: lo 'liuminato, lo 'mmortale, molto 'manzi, per
l'iliuminato, l' immortale, molto innanzi.

Eccesione.

Le parole, innamorato, innamorare negli Autori del buon secolo si trovano talvolta troucate. Dante Par.can.

Mu nostra vita senza mezzo spira. Le somma beninanza, e la 'nnamora. E parimente la voce innalzare.

Dante Inf. cant. 4. Poichè 'nnalzai un poco più le ciglia, Filii'l maestro di color che sanno.

Regola terza.

Le parole, che hanno l'accento, o posa in sulla prima sillaba, non si troncano, nè si dice per esempio; lo mpeto per l'impeto; la nelita per l'inclita.

Regola quarta.

Quando la parola antecedente finisce in consonante, la susseguente, ènche à abbis i requisit delle regole precdenti, non si tronca, nè si dice, per cagion d'esempio: per imperio, in negato in laugo di per imperio, in ingegno.

# CAP. VIII.

In quanti modi possano le parole scemarsi in fine.

Le parole della Lingua Toscana finiscono tutte in vocale, da alcuni pochi monosillabi in fuori: con, in, non, per, ed. Quindi è, che sovente, o per togliere alcuna asprezza di suono, o per rendere più concatcuata, e robusta l'orazione, si troncano le parole in fine, e segnansi di apostrofo, che ne dinoti il troncamuento. Ma ciò si vuol fare con grande avvertenza, osservando le segnanti regole.

Regola prima.

Le parole ultime de' periodi, de' membri, e degli incisi non si troncano, perchè la voce in esse alcun poco si trattiene, non potendosi in su una parola trouca fare agevolmente la posa.

Eccezione.

I Poeti moderni, e fra questi il Chiabrera, con molta vagliezza finiscono talvolta i loro versi con parole tronche, come: amor, dolor, timor, e simili, Chiabr. toss.

Libro terzo. 283 2. canz. 34. Misera vergine! Sue membra nobili\* Belva

divennero: Ah gran dolor!

Regola seconda.

Le parole, che hanno l'accento in sull'ultima, non si troncano, nè si dice per esempio: and' in villa, ovvero far' bene per farò bene. P'iù tosto si farà il troncamento della prima vocole della parola sequente, dicendo, and'h villa, nel qual caso la vocale ultima della prima parola avrh due segni, cioè l'accento grave, e l'apostrofo.

Eccesione.

La parola che con tutti i suoi composti, benché, perché c le altre, benché abbiano l'accento grave, pure sogliono talvolta troncersi. Bocc. g. 3. n. 7. Pregandolo, che se per la salute di Aldobrandino era venuto, cliegiti à avacciosse. E. g. 8. n. 4. Bench ella fosse contraffatta della persona, ella era pure alquanto maliziosetta. Petr. son. 90. Qui son secura, e vovi dir perch'io Non, come soglio, il folgorar pavento.

Regola terza.

Le parole che hanno il dittongo nell'ultima, come cambio, doppie, empio, nebbia, graffio etc. non si troncano.

Eccesione.

Alcune parole, che finiscono col dittongo fo, a cui preceda una N, sogliono da Toscani troncari , dicendo, e scrivendo; Anton Muria; Anton Francesco; Demon per demonio; e aucora testimon per testimonio, dice il Buommattei, ma l'esempio di testimon del Petracca, che egli adduce, può essere accorciato da testimone, voce spesso adoperata dagli Autori del buon secolo, onde non appartiene di certo a questa eccezione.

Regola quarta.

Le parole, che finiscono in A innani a vocale, si possono troncare, dicendo per escupio rob' unta, all'erba, topr' atto, e simili: ma innanzi a consonante non si troncano, si singolarmente se finiscono in Ra, nò si dice: alcun' gente per alcuna gente; nò una sol volta, che pur odesì intiotì, ma una sola volta, nò fer novella. E vero che si sente da' Toscani talvolta: finor di Cata, finor che noi etc. ma nota il Buenmantet, che in buona liugua trovasi più spesso fuori, che fuora, e perciò dell' I, non dell'A viene ad essere tale accorciamento.

L'avverbio ora, con tutti i suoi composti, o simili, si puo innanzi a consonante troncare dell'ultima vocale. Bocc. g. 3. m. 1. Or bene come faremo l'Petrar, catz. 4. Allor che fulminato, e morto giacque II mio sperar. 50m. 115. Talor sua dolce vista rasserona. Bocc. g. 1. n. 2. Sono più tanto ancor migliori, quanto essi son più vicini al pastor principale.

Eccezione seconda.

Il nome di Suora, benchè, quando sta per sustantivo non possa tronoarsi, quando però sta per aggiuntivo, si può troncare, e innanzi a vocale, c innanzi a consonante. Passav. pag. 108. Non intendo, disse la suora, se più specificamente non parlate. Firenz. Novi. 5. Vide correre Suor Appellaggia alla sua cella.

Regola quinta.

Le parole, cle finiscono in e non accentata, possono innanzi a vocale troucarsi. Bocc. g. 2. n. 9. Non era si poco, che oltr'a diecimila dobbre non vulesse. Petrar. son. 11. Qua' sono stati gli anni, o i giorni, e l'ore. Bocc. g. 3. n. 1. 10 mi credo, che noi u'avremuno buon servigio. Dante Inf. can. 30. S'io dissi falso, e tu falsasti il comi.

Eccezione prima.

Quando l'ultimo e della parola ha avanti di se-il C, o il C, non si toglic, a e mon-se in caso, che la seguente parola cominci parimente da e; il che però non s' usa da' migliori Poeti, come dal Petrarca, il quale serive l'e finale, che poi nella recitazione s'elide. Per esempio non può dissi lanc antiches per lance antiche, altrimenti dovrebbe pronuntiarisi aspramente, come fuse seritto lancantiche. Bocc. Tescid. Fra Gelia, e Nisa nelle piagge amene. Petrar. son. 172. Dolce mul, dolce alfanno, e dolce prao.

Eccezione seconda.

Le voci dell'infinito non sogliono innanzi a vocale troncarsi, nè si costuma dire: cerqur'altrui, legger'alto, saper'assai, fuggir'insieme etc. E negli Autor del buon secolo rade volte s'incontrano simili troncature.

Regola sesta.

Innanzi a consonante possono troncarsi le parole, che finiscono in e senz'accento; purchè l'ultima consonante, che rimane, tatto via l'o, sia una di queste liquide L N R. Bocc. g. 8. n. y. Datole mangiane pau lavato.

Buonarroti Tancia att. 4. sc. 4. Non ci bisogna su, nè sal, nè olio. Petrare canz. 5. E chel mobile ingegno, che dal Cielo Per grata tien dell'immortal Apollo. Bocc. g. 4. n. 2. Comare egli non si vuol dire. E g.8. n. 5. Se vi cal di me, venite meco infino a palagio. Eccesione prima.

Quando la seconda parola comincia da S, a bai se guano una, o due altre consonanti, a non si teglie le dai fine della prima parola Boce, g. 7, n. 6. Essendo una mattina il marito di lei eavaleato in alcun luogo per dovere stare alcun giorno. Ovid. Pist. Questa tua faccia non lasciar sforire. I Poeti contuttociò si prendono talvolta la licenza di fare simili tronegmenti. Petr. citato dal Buom. Più ch' altra, che'l sol scalde, o che il mar bagne.

Eccezione seconda;

Il plurale de' nomi che finiscono in E, non si troncano, nè si dice per esempio: pen' gravi cantin' fresche, per pene gravi, cantine fresche.

Eccezione terza.

L'averbio come, e la voce nome, innami a consonante non si troncano, sper issuggire l'asprezza. Pure il troncò alcuna volta, per licenza, il Petrarea; benchè non sensa durezza. Son. 229. O nostra vita, ch' è sì bella in vista, Com'perde agecolmente in un mattino Quel, che'n molti anni a gran pena s' acquista.

Regola settima.

Le parole, che finiscono in I, si possono non di rado della stessa lettera troncarer, e immani a vocale, e innanzi a consonante. Bocc. g. 8. n. 3. Attento a riguardare le pitture, e gli intagli del tabernacolo. E g.5.n.5. Si cominciarono ad avere in odio fuor di modo.

Eccesione prima.

La parola ogni, per sentimento de' migliori, non ammette troncamento, nè si dice: ogn' altro, ogn' uno, ogn' uro, y ma ogni altro, ogni uno, ogni erba, o simili; quando però non si facesse di due parole una; ocome ognaltro, ognumo. Ca il Buomantatei tratt. 7-cap. 14. Sono contuttociò da nostri Accademici assicurato che la parola ogni può ammettere tutocamento quando le succede un' altra parola, che cominci per i, come: ogn' indugto, ogn' illecito guadagno, ogn' intelletto, e simili.

Gli innanzi a vocale, che non sia I, si scrive intero, perchè se si scrivesse per esempio: gl'amori, gl'eredi, gl'occhi, gl'uficj, gli perderebbe il suono schiacciato.

Eccesione terso.

I plurali de nomi, che finiscono in Li, come pali, este ict., e quelli, che finiscono in Ni, come immagini, cammini etc. non si troncano. Quindi è, che nel Decamerone sempre si vede, per cagion d'esempio: gentili uomini, ealenti uomini etc. E' vero che nel Petrarca si trova: cap. g. E'n poca piazza fe' mirabil cose. E nell' Artioto ott. 1. Seguendo l'ire, e i giovenil fuori; ma sono licenze poetiche.

Eccesione quarta.

Le parole, che finiscono in Ci, e in Gi innauzi a vocale, che nou sia I, non si troucano, altrimenti non farebbono quel suono impaniato, che debbono fare. E così non si dice: dolc'amplessi, preg'ouorati, ma dolci amplessi, pregi ouorati. E può dusi dolc'imenet, pregi illustri etc.

Regola ottava.

Le parole, che finiscono in O, si possono innanzi a vocale troucare, oade si dice per escampio buon' uomo, tropp' eminente, quant' ogni altro etc.

Eccessione.

Innanzi all'A costumano i migliori di scriver le parole intiere, onde nel Boccaccio si trova spesso: lo Abate, uno anno, uno animale etc.

Regola nona-

Innanzi a consonante si troucano nell'ultima vocale molte parole finienti in Lo, Mo, No, Ro, So, Petr. son. 217. La sera desiare, odior l'aurora Soglion questi tranquilli, e tieti amanti. Bocc. g. 5. n. 10. Elle si vorrebon vive vive metter nel fuvco. Dante Int. cant. 4. Andiam, che la via lunga ne suprigue. Bocc. g. 5. n. 3. Dovendo a man destra tenere. Dante Int. can.27. Lo Ciel poss'io serrare, e disserrare, Come tu sai. Petrar. canz. 4. Qual mi foé io, quando primier m'accorsi Della trasifigurata mia persona. Bocc. g. 8. n. 2. In trovai l'uom tuo, che andava a Città. E. g. 10. n. 4. Questo farò io volentieri, sol che voi promettiate etc. Eccesione prima.

Le prime persone singulari degl' indicativi presenti, che

finiscono in O, ed hanno l'accento sulla penultima, come consolo, ragiono, amo, chero, confesso, e simili, non si troncano, e perciò fu criticato nel Tasso quel famoso verso: Amico hai vinto, io ti perdon, perdona. La prima persona contuttoció del verbo essere, cioè sono, ha il privilegio di poter essere accorciata. Bocc. g. 8. n. q. E oltre a ciò son Dottore di medicine. Petrar, son. 261. I son colei, che ti die tanta guerra.

Eccesione seconda.

Le voci pessimo, nero, riparo, velo, e simili, non si trovano presso a' buoni Autori troncate. Regola decima.

Le parole, che finiscono in O, innanzi a cui sieno due L', o due N', e l'accento sia nella penultima, la vocale di cui non sia I, nè O, si trovano spesso troncate dell'ultima vocale, e di una delle consonanti. Perrar. eap. 2. Padre m' era in onore, in amor figlio, Fratel negli anni. Cap. 7. Questi fu quel, che ti ricolse, e strinse Spesso come caval fren, che vaneggia. Boccacoio. g. 2. 11. 6. Bel giovane, e grande nella persosona. Dante Inf. cant. 1. Vagliami il lungo studio, e'l grande amore, che m' han fatto cercar lo tuo volume. E così fanno, danno, andranno, e simili voci di verbi si troucano, in particolare da' Poeti.

Ma per contrario palla, sella, colla, spilla, e simili non si troncano, o perchè non finiscono in O, ovvero perchè la penultima vocale è I, ovvero O. Contuttociò nelle parole composte, le quali così terminano per conto dell' affisso, si ammette il troncamento. Dante Infer.caut. 29. E udil nominar Geri del Bello. Bocc. Introd. Provi il peso della sollecitudine insieme col piacere della mag-

gioranza.

Eccesione prima.

Le voci corallo, cristallo, ballo, fallo, snello dice Buommattei se non aver mai viste tronche.

Eccesione seconda.

La voce Santo, beuchè le sue ultime consonanti sieno diverse, siccome innauzi a vocale si tronca dell'ultima vocale, così innanzi a consonante si tronca dell' ultima sillaba, purchè stia per addiettivo, e stia innanzi immediatamente al suo sustantivo, e questo sia nome preprio: ma se stesse per sustantivo, o stesse bensì per addiettivo, ma non già innanzi al suo sustantivo o questo fosse nome appeliativo, uon si trones. Bocc. g. 6. n. g. Fenuisean per lo corso degli Adimari infino a 'San Giovanni, Salvin. Pros. P. 1. pag. 2. Una antichistimo nostro I escovo, e Cittadino, Zenobio il Sancho Becc. g. 3. n. 4. Tatto 'tu de siderio è di divenir Santo. Vit. SS. Pad. Il suo Padre; e Maestro Sant' Autonio. Bocc. g. 3. n. 2. Andiam noi con esso lui a Roma ul impetrar dal Santo Padre etc.

Eccezione terza.

La voce grande, innanzi a consonante perde l'ultima sillaba, quando parimente sta per addictivo, e precède immediatamente al suo sustantivo, e non in altro essos. Bocc. g. 1. n. 4. Gli convenne fare gran mercato di ciò, che portato aveca. E. n. 6. Fu, oltre ad ogni altro, grande, e presto versificatore.

Eccezione quarta.

Similmente la voce frate troncasi dell'ultima sillaba innanzi a cousonante, purchè sia addictivo, e precede immediatamente il soo sustantivo, e non in altro caso. Bocc. g. 3. n. 4. Fra Puccio non andava mai fuor della terra. E. g. 4. n. 2. Si fece Frate Minore, e fecesi chikmare Frate Alberto da Inola.

Appendice.

Ne' Poeti toscani è scorso un uso, a imitaziote de' Provenziali, di valutare per una sola siliaba le due silababe finali ajo, oja, ojo. Dante Purg. cant. 14. Nello stato primajo non si rinselva. Boce se 6. canz. Onde 1 viever m' è noja, mé so morire. Dante Por. cant. 15. Non era vinto ancor Monte malo Dal nostro Uceellatoja, che com' è vinto Nel montur su, copi surà nel lega, ce con' è vinto Nel montur su, copi surà nel calo que con' e vinto Nel montur su, copi surà nel calo que con la Buomun tr. 7. cap. 18.) si teglie l'ultima vocale, e ci apostrofa la j', diceudo primaj', gioj', uccellatoj', pistoj'; e così il verso va beme.

Regola undecima.

Meglio, voglio, mali, quali, meszo, gli per un ceto veccio toscano, si troncano dell'ultima stitaba. Dant alfa canta. 2. Se' savio, e intendi me', ell' io non cagiono. Bocca.g. d. n. 7. Ora non ti vo'dir più. Firenzuola Trimuz-att. 1s. 2. Pian barbiere, adagio a' ma' passi. Petra: canz. 11. Dentro alle qua peregrinando albergas-Un Signore valoroso. Bocca. g. 5: n. 10. E cost andando i avvenne per me la cesta. Goncl. Direm noi 1

Libro terzo.

perciocohè e nuoce a' febbricitanti, ch' e' sia malvagio? E g. 10. n. q. Menati i gentiluomini nel giardino,

cortesamente gli domando, chi e' fossero. Regola duodecima.

Fratelli, belli', alli, dalli, delli, nelli, pelli, colli, perdono .l' ultima vocale con tutte le consonanti precedenti. Allegri pag. 97. Lo stare in Corte, e l'essere ammalato Mi pajon , come dir , frate' carnali. Bocc. g. 7. n. 7. Egli assai di be' costumi, e di buone cose aveva apprese. E g. 4. n. 2. Queste donne il dissero a' mariti. Proem. Ristrette da' voleri, da' piaceri, da' comandamenti de' padri. E Laber. num. 111. Come a sommo ajutatore ne' bisogni, gli fece sacrificio delle vostre menti. E g. 6, n. 10. Doge gli uomini, e le femmine vanno in zoccoli su pe' monti. E g. 10. Il non saper tra le donne, e co valenti uomini favellare. Alcuni usano di non apostrofare le suddette voci , ma di aggiugnere sul fine un I, dicendo : ai, dai, dei, nei, pei, coi, ma gli Scrittori toscani più esatti scrivono sempre, e pronunziano tali voci , coll' apostrofo, come appare dalle opere del Salvini, o del Vocabolario medesimo della Crusca-

> CAP. IX. Delle parole Composte.

## Osservazione prima.

sano i Toscani, per meglio esprimere la loro pronunzia di unire insieme nella scrittura due parole, formandone una sola parola. Or in questo non può darsi regola affatto sicura, nè dee ciascuno prendersi l'arbltrio di fare simili composizioni, ma usar solamente quelle che sono ammesse, e poste in uso. Scrivesi adunque ognuno, gentiluomo, sottovoce, sottomano, nondimeno, nulladimeno, trentotto, quarantacinque, sottosopra, e simili.

Osservazione seconda.

Quando la prima delle voci componenti finisce in vo+ cale, e la seconda comincia da consonante, sogliono spesse volte i Toscani pronunziarle con maggior forza, e perciò raddoppiano la prima consonante della seconda parola, scrivendo: dello, allo, collo, colassà, laggià, appie, accanto, addosso, amollo, adillo, acciò, sopracciò,

Corticelli-Gram.

Della ortografia toss ina ognissanti , soprannome , addletro , giammai, obracciò,

colaggià , e nive sì fatte. Le voci composte de monosillabi, ri, e ra, sono diverse in questo, che la pronunzia è più forte in ra, che ia ri, e perciò in quello, non in questo si fa raddoppiamento, onde si dice per esempio: raddirissare. e ridirizzare.

Osservazione terza.

Talvolta la prima delle parole componenti perde l'ultiun vocale con tutte le consonanti, e si raddoppia la prima consonante della seconda parola, come in sotterra. soggolo, soppanno, sozsopra, e simili. Osservazione quarta.

Negli affissi quando la parola ha l'ultima sillaba secentata, si raddoppia la consonante della particella affissa, purchè ella non abbia dopo di se altra consonante, Così si dice dammi , dirotti , sallo , e simili : non già diroggli, perche la particella ha doppia consonante, onde si dice: dirogli. Ma se la parola, a cui s'affigge la particella , perde nell'affirso l'ultima vocale , la consonante della particella non si raddoppia, onde dirai. farai , e simili , e nell'affissa fanno diralo , farane , e simili. Bocc. g. 4. n. 1. Faranc questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco. Vedi il Bartoli nel Torto , e diritto num. 32. Osservazione quinta.

In alcune parole per facilità di pronunzia, si muta alenna consonante, ponendo per cagion d'esempio avanti la b, che è lettera labiale: in vece della n, la m, ch'è parimente lettera labiale : o pure avanti alfa C in vece della M si pone la N per miglior suono, come in panbollito , amianci , farenlo , e simili.

CAP. X.

Delle lettere maggiori, e minori, e quali sieno le regole del loro uso.

Il Cavalier Salviati Avvertim. 1. p. lib. 3. cap. 4. part. 22. e 23. stabilisce le seguenti regole intorno all'uso delle lettere majuscole, e delle minori, le quali sono -1 miglior uso ricevute.

ima. Sopra le lettere majuscole non si pone verun segno cento, di titolo di apostrofo, e così si è sempre praticato Seconda I nomi propri di qualuaque persona, e coa principare i sopranuomi, e i cognomi vogliono la prima lettera majuscola, onde si sorive: Pietro, Pampinea, Italia, Primavera, Sabato, Bologna, Arno, Matematica, lo Stramba etc.

Terza. I nomi delle nasioni posti sustantivamente voglioni lettera majuscola, onde si scrive per esempio: i Frazesi fecero guerra: ma posti addiettivamente voglion lettera minore, e però si scrive: mercatante franzese.

Quarta. I generi, e le spezie espressi come tali voglion majuscola, onde si dice: l'Uomo è la più nobile delle inferiori creature; il Cavallo è uitle alla guerra: ma non già quando si adatano agli individui, onde scrivesi: questi è un buon uomo: ccco bel cavallo.

Quinta. Gli appellativi, che stanno in vece de'nomi propri, voglion la majuscola, e coal si serive, il Pastre, il Medico, il Maestro etc. quaudo si parla di singolar persona. I pronomi contuttocio èggli, etla, colui, colei, costui, costei, e simili, benchè accennino particular persona, non si serivono con lettera maggiore, perchè già di propria natura stanno in vece de'nomi propri, e coa nou hanno hisogno di tal contrassegno.

Sesta. Tutti i uomi delle dignità, de' gradi, è degli onori vogliono lettera maggiore, è si scrive Papa, Imperadore, Re, Vescovo etc. e anche quando sono uniti co' nomi propri, o a quelli della loro giurisdizione, bude si scrive: il Re Luigi, il Re di Francia etc.

Sattima. Ne' principj de' periodi la prima lettera è sempre majuscola.

# CAP. XI

## De punti, e delle virgole.

I punti sono stati inventati da Gramatici per contrassegnare le fermate, o sieno pause del parlare, e sono cinque. Il punto fermo, o sia finale, che si mette alla fine del periodo, e dimostra, la sentenza essere totalmente per fetta.

Il mezzo punto, che diocta una pausa mezzana, quale è fra un membro, e l'altro del periodo, ce si fa con due punti uno sopra l'altro. E si suole adoperare quand'in triffrisce nel discorso le parole precise dette da un altro, mettendo imanzi a tali parole due punti. Della ortografia tescana

Il punto, e virgula, che dinota quella minima pansa, ch' è fra le parti di un membro del periodo.

Il punto interrogativo, che dinota ammirazione così?

e il punto ammirativo, che dinota ammirazione così! . La virgola si usa per dinotare il interrompimente piccolo del discorso, e deè porsi qualunque volta il discorso non è perfettamente continuato, ma contiene qualche movimento, o passaggio, quantique piccolo.

Ma veggiamo l'esempio del mezzo punto, e del punto e virgola; non già di serittore antico del buon secolo, perchè allora nou v'era gran fatto l'uso del punteggiare, ma di scrittore moderno. Mousignor della Casa nel Galateo n. 23. dice: Quando si favella con alcuno, non se gli dee l'uomo avvicinare sì, che se gli altit nel viso: perciocché molti troverai, che non anano di sentire il fiato altrui; quantunque cattivo odore non me venisse. Ecco dopo la parola viso si mettono i due punti, perchè ivi termina un membro del periodo; e dopo la parola altrui si mette punto, e virgola; perchè ciò, che segue, non è membro, ma parte di membro, e la pausa non è grande.

E nel suddetto Galateo n. 152. si dice: Si see una roba di sciamito cremiti; e dinanzi al petto un motto a lettere d'oro: egli è come Dio vuole: e nelle spalle di dietro simili lettere, che diceano: è sarà come Dio vorrà. Si noti; che dopo le parole oro, e diceano si mettono due punti, perche ciò, che segue, riferisce precisamente le parole di quel motto. Della virgola parla

molto bene il Rossi Gram, c. 225.

Del punto interrogativo non accade addurre esempio, essendo cosa notissima, che questo punto va messo al fine delle parole interrogative. Contuttocio, se queste son molte qualche circospezione usar si vuole; cioè, che quando le parole sono contiquate, nò ci è pausa d'importanza, si metta un solo interrogativo in ultimo; ma quando ci è qualche notabil pausa, si incetta ivi uno interrogativo, e un altro all'ultimo. Potranno servire a con la mostrare due esempi del Salvini, Prose Toscane non in pag. 5., dove dice: E se ella in argomenti o pii; o morali, si esercitasse; come moltissami han fatto, quanto ne verrebbe ella gratta, o utile aggli uomini, e cara a Dio, ricea, e bella in se stessa, e agli occidi del nostro ambilissimo. Santo Protettore infinitamente

gradita? E ivi pag. 6. Ora se la leggiadria del suo stile da tutto il mondo, e da tutte le nazioni ammirato, a savie cose, e divote, come alcuno eccellente spirito di nostra patria felicemente fa, si rivolga; quanto la nostra lingua di pregio, e di venerazione acquista, e vie maggiormente acquistar puote? e per questa ultima prerogativa rendersi più amabile al nostro Santo; e'n conseguenza più da lui favorita?

Il punto ammirativo si mette al fine delle esclamazioni d'ammirazione, passione, o d'affetto. Petr. p. 2. son. 65. Oh tempo, oh ciel volubil, che fuggendo Inganni

i ciechi, e miseri mortali!

Intorno poi all'uso delle virgole il quale esì frequente nello scrivere, sarà ben fatto mettere alcune-brevi osservazioni confermate da buoni esempj, affinchè altri, possa aver qualche norma di scrivere correttamente. Li gli esempi degli autori del buon secolo, che addurremo, do-: vranno valutarsi, non già secondo l'ortografia degli Antori, o di quel secolo, ma secondo quella, che ad essi danno le buone edizioni , e il Vocabolario della Crusca.

Osservazione prima.

Qualunque parola, union di parole, o proposizione si trova in un periodo, che alla costruzione di esso non: appartiene, si mette tra due virgole, oltre a quelle, che per entro di sua natura esige. Capric. Bou. rag. 1. pag. 13. Facciam dunque a cotesto modo, ma con questo, vedi, che tu non ti parta da me. Bocc, g. 7. n. 2. Ed iv; misera me, perchè son buona, e non attendo a così fatte novelle, ho male, e mala ventura. E g. 3. n. 7. Questo. peccato adunque è quello, che la divina giustizia, la quale con giusta bilancia tutte le sue operazioni mena ad effetto, non ha voluto lasciare impunito.

Osservazione seconda,

La copula e, le disginutive o, e nè voglion virgola avanti, come è noto, senza che ne adduciamo esempi. Dee però notarsi, che quando tali particelle si replicano, di modo che la prima stia come per ripieno, questa, secondo l'uso migliore non ha virgola avanti, Salvin. Pros. Tosc. fol 41. Quanto egli e nell'una, e nell' altra interpretazione si segnalasse, non fa d'uopo, ch' io vi ridica. E disc. Accad. f. 191. L'uomo nobile si può considerare in due maniere, pesandolo o colla stadera del volgo, o colla bilancia del savio. Bocc. g.

294 Della ortografia toscona 10. n. 8. Perciocche ne nell'una, ne nell'altra non in-

tendo di partirmi.
Osservazione terza.

Il relativo che, il quale, o la quale esige virgola avanti, perchè fa qualche interrompimento, benchè piccolo. Pure quando vale il quid, o l'id, quod de Latini, si mette senza precedente virgola, perchè non vi appare interrompimento. Bocc, g. 2. n. 1. Essendo tutta la gente attenta a vedere che di lui avvenisse. E g. 3. n. 3. Io il dirò al marito mio, e a frate miei, e avveguane che può.

Osservazione quarta.

Avanti alle congiunzioni si dec metter la vigola, perchè esse inducono qualche interrompimento. Anzi si pone la virgola anche quando non vè è la congiunzione, ma si settinitende. Addurremo alcuni esempi, da' quali si potra prender lume del come regolarsi in altri simili casi. Passav. 1. 99. Non sia ebriaco, nè taverniere, non giucactore, non manadiere. Si sottintenda e la congiunzione e. Bocc. g. 3. u. 9. Al Conte significassero, lei avergli vacua, ed espedita lasciata la possessione. Si sottinende equivalentemente la congiunzione che. E così degli altri, come potrà vedersi negli esempi addotti nel secondo libro, della costruzione figurata.

Osservazione quinta.

Quando le congiunzioni, e i modi avverbiali son peplicati, e si corrispondono, al primo di essi non si suoto porre innanzi la viagola. Bocc. g. a. n. g. Donolle che in gioje, e che in vasellamenti, e che in danari quello, che valse meglio di altre diecimila dobbre. E g. 5. n. 1. Era Simone à per la sua forma, e sì per la nobilità, e riccheza del padre, quasi noto a ciasseuno del puese.

### CAP, XII.

# Delle sillabe lunghe, e brevi.

Poco ci ha a dire delle siliabe lunghe, e brevi, tra perchè la Lingua Tossana non ha tante leggi di prosodia, come la Latina; e perchè a noi. Italiani in gran parte è noto dovo nelle parole si abbia a mettere l'accento neuto. Pure accouncreuno alcune cose, delle quali potrebbe naster diubio.

295

Le prime persone plurali de 'preteriti imperfetti de' verbi da non pochi Italiani si pronunziano colla penultimà breve, amàvamo, udivame etc. ma ciò non dec ammeltersi, non solamente perchè i Toscani le pronunziano con la penultima lunga, amavamo, udivamo etc., ma ancora perchè così le pronunziavano gli Autori del buon secolo, come da Poeti veder si può. Dante Purg. cant. 13. Già montavam su per gli scaglion santi. E Parad. cant. 24. E quel baron, che si di ramo in ramo Esaminando già tratto m' avea, Che a l'ultime fronde appressavamo.

Anche presso di noi, come presso i Latini, la vocale, a cui seguono due consonanti, è lunga. Pure l'uso de' Toscani porta in ciò qualche eccezione, come, per cagion d'esempio, in àrista, che significa schiena di majale, e isi pronunzia coll'accento in sulla prima. Così ancora, secondo l'uso conune d'Italia, si dice Otranto, Tàranto, Lépanto, nomi di Città, con la seconda sillaba breve, e così pure pòlizza, pòlizza, Abbizzi cognome nobilissimo in Firenze. Lo stesso dee dissi de' preterii, che hanno l'affisso, ed hanno nella penultima due consonanti; ne' quali, per non turbare il loro nativo accento, si fa breve la detta sillaba, come: vidersi, amàronio, addottrinàronio, pregàronti, dimostràronvi, e simili.

Parimente in Toscana fiòcine, che significa la buccia dell'acino dell'ava, e càrcine, chè quell'involto usato da chi porta pesi in capo, daràcine, chè aggiunto di alcune frutte, che hanno durezza, si pronunziano con la penultima breveți, e diàcine ancora, chè e sclamazione usata invece della parola Diacolo, che altri non vuol dire, e che dinota maraviglia. Laddove tràpano strumento noto, che per Italia si pronunzia coll'accento in sulla prima, in Toscana si pronunzia accentato in su la penultima sillala, trapania.

Fine del terzo, ed ultimo Libro.

- 110 Carrier

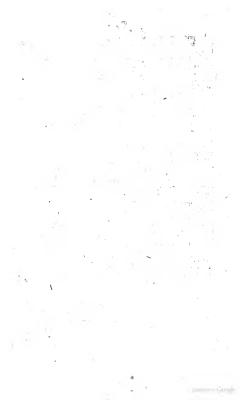

# TAVOLA

# DELLE ABBREVIATURE, E DEGLI AUTORI CITATI

In due classi debbono distribuirsi gli Autori citati nella presente Opera: la prima comprende gli scrittori del buon secolo: la reconda gli Autori moderni, quelli cioè, che scrissero dopò il secolo quattordicesimo.

Autori del buon secolo.

AGn, Pandolf. Trattato del governo della famiglia d'Agnolo Pandolfini. Fu ristampato in Firenze in quarto presso i Tartini, e Franchi l'anno 1734.

Albertan. Voluarizzamento di tre Trattati morali di Albertano Giudice da Brescia, ridotto alla sua vera lezione dal eclebre Bastian de Rossi nostro Accademico, e Segretario detto l'Inferigno; e stampato in Firenze l'anno 1610. ristampato in Mantova l'anno 1732. per Alberto Pazzoni in quarto.

Amm. Ant. Ammaestramenti degli Antichi, raccolti, e volgarizzati da F. Bartolommeo da S. Concordio Pisano dell'Ordine del Predicatori. È stato in Firenze ricorretto, e ristampato da Domenico Maria Manni l'anno 1734, in 4.

Attori moderni.

Attori moderni.

Attori moderni.

Attori moderni.

Attori moderni.

Attori moderni.

Attori di Luigi di Pietro Alamanni, Avarchide, e Girone il Cortese, due Poemi stampati da' Giunti. La Coltivazione, Poema in verso sciolto, con le annotarioni del Dottor Giuseppe Bianchini da Prato; al quale s'aggiungono in tine gli epigrammi toscani dell' Alamanni, nella bell' citizione fatta in Verona l'anno 1945. Pieso Pier Antonio Berno, è per opera

del Conte Giammaria Mazzuechelli nostro accademico.

Allegri. Lettere, e Rime d'Alessandro Allegri, stumpate in

diversi luoghi, e tempi.

Ambra Furt. Confun. Di Francesco d'Ambra i furti, Commedia in prosa, e la Confanaria Commedia in versi, stampata

in Firenze da' Giunti.

Ament. Osservazioni di Niccolò Amenta Avvocato Napoletano sopra il Torto, e'l Diritto del non si può di Ferrante Longobardi, cioè del celebre Daniello Bartoli della Compagnia di Gest. In Napoli 1/28. a spese di Niccolò Rispoli, e di Felice Mosca. Ariost. Il Futioso Poema notissimo di Lodovico Ariosto.

Autori del buon secolo.

Bocc. Opere infrascritte di M. Giovanni Boccaccio:

Dec. Decam. Decamerone, o sia cento novelle. In quest'Opera le abbreviature significano, Proem. proemio; Introd. introduzione 9 e. giornata n. nòvella 3 nii. titolo della novella ; canzacanzone posta al fine di ciascona giornata 3, princ. principio della giornata 3 fn. tutto ciò, ch' è dopo la decima novella di ciascona giornata 3 concl. la conclusione, ch' è al fine del Decamerone. Amet. Ameto, o vver Commedia delle Binfe.

Filoc. Il Filocolo diviso in libri sette.

Fiamm. La Fiammetta divisa parimente in libri sette.

Laberinto d'Amore, o sia il Corbaccio, diviso in numeri di dicci in dicci versi. Per tutte queste Opres del Boccaccio mi son servito della celebre edizione del Decamerone del 1718., che ha la data d'Amsterdam; alla quale seguono altri tomi, che hanno la data di Firenze.

Amor. Vis. Amorosa Visione, opera in terza rima, divisa in cinquante canti, o capitoli. È stampata in Venezia presso'i

Giolito nel 1558, in 8.

Teseid. Teseide, poema în ottava rima, atampate in Vene-

zia nel 1528.

Ninf. Fies. Ninfale Ficsolano, Poema in ottava rima, di cui ha un buon testo a penna Rosso Antonio Martini nostro Accademico. Testam. Testamento del Boccaccio, che trovasi presso i Deputati, dopo il proemio delle Annotazioni.

Vit. Dant. Vita di Dante Alighieri scritta dal Bocescio. Trovasi nel libro intitolato: Prose di Dante, e del Boccaccio, stampato in Firenze del 1723. presso i Tartini, e Franchi.

Lett. Pin. Ross. Lettera del Boccaccio a M. Pino de Rossi ; la quale si trova nel libro testa citato prose di Dante, e del

Boccaccio.

But. Comento, o sia Lettura sopra 'l Poema di Dante di Froncesco da Buti Pisano, di cui sono alcuni buoni testi a penna.

Autori Modernii

Bardi Calc. Discorso del Calcio di Giovanni de Bardi de Conti di Vernio, stampato in Firenze del 1688.

Bart. tort. dri. Il torto, e'l diritto del non si può, date in giudizio sopra molte regole della Lingua Italiana da Ferrante Longobardi, cioè dal famoso Daniello Bartolo Ferrarea della Compagnia di Gesà. In Napoli 1726. presso i Rispoli, e Mosca.

Bellin. Discorsi di Notomia, principiati a leggere nell'Accademia della Crusca da Lorenzo Bellini primo Medico di Costmo III. Granduca di Toscana intorno all'anno 1699., stampati

in Firenze del 1741. in 8. tom. 3.

Bemb. lett. rim. pros. Lettere, rime, o prose del gran Cardinal Pietro Bembo, che furono, non ha molto, stampate in Venezia, da Francesco Hertzhauser, con le altre Opere, in foglio. Bern. Rim. Rime burlesche di Francesco Berni, che si con-

Bern. Rime burlesche di Francesco Berni, che si contengono nella Raccolta fatta del 1723. con quelle d'altri Autori, stampata in Firenze in 8. t. 3.

Rorghin, Fir. disf. Discorso su questo punto: Se Firenze fu spianata du Attila, di Monsignor Vincenzio Berghini Priere deel Innocenti , in Firenze 1584. fralle Opere fatte stampare

da' Deputati presso i Giunti , in 4. vol. 2.

Buonarr. Fior. Tanc. Cical. La Fiera Commedia in venidivisa in cinque giornate, cancuma delle quali continen cinque atti. La Tancia Commedia rusticale in ottava rima. L'Autore se Michelagnolo Buonarroti il giovine nostro Accademico, detto lo impattao; e sono atampate in Firenze nel 1736. per gli Tartini, e Franchi in foglio. Di questo Autore si cittano aucora le Cicalate, che si trovano nel tomo primo della parte terza delle Proce Fiorentine.

Burch. Sonetti di Maestro Domenico di Giovanni, per soprannome il Burchiello, Poeta Fiorentino, e Barbiere in Calimala, stampati da' Giunti nel 1552.

Autori del buon secolo.

Ciriff. Calvan, Ciriffo Calvane, e l' poyero avveduto, Romanzo autico in prosa, testo a penna. Dee distinguersi dal Ciriffo Calvaneo Poema in ottava rima composto da Duca Pulci, e da Bernardo Giambullari.

Cresc. Volgarizzamento del Trattato dell'Agricoltura di Pietro de Crescenzi Cittadino Bologuese: In Napoli 1724. per Felice Mosca in 8, vol. 2.

Autori moderni.

Car. lett. Lettere familiari del Commendatore Annibal Caro, In Padova 1742. Presso Giuseppe Comino, in 8. vol. 3.

Cas. Opere di Monsignor Giovanni della Casa, singolarmente le Orazioni, il Galateo, gli Uffici comuni, e le rime, abbastanza note.

Castelu. giunta. Giunta alle prose del Cardinal Bembo fatta da Lodovico Castelvetro. In Modona 1563, presso gli Eredi di Cornelio Gadaldino in 8.

Cecch. Dissim. Stiav. I Dissimili, e la Stiava Commedie in versi di Giovammaria Cecchi, che trovasi con l'altre stampate in Venezia 1550., c 1585. in 4.

Cinon. Osservazioni della Lingua Italiana raccolte dal Cinonio Accademico Filergita, cioè da Marco Antonio Mambelli Forlivese della Compagnia di Gesu. In Verona 1722, per Pierantonio Berno in quarto.

Autori del buon secolo.

Dant. Inf. Purg. Parad. cant. Conviv. Rim. La Divina Commedia di Danta Aligheiri divisa in tra parti, Inferno, Purgalòrio, Paradiso, ciascuna delle quali è divisa per cauti, con una cruditissima dichiarazione del seno lettraele fattavi dal celebre Pompeo Venturi Sances della Compagnia di Gesù. In Venezia 1739, presso Gismbaltita Pasquali.

Convivio, o Convito di Dante in prosa, che trovasi nel so-

praccilato libro: Prose di Dante del Boccaccio.

300

Rime di Dante stampate in Firenze da' Giunti nel 1527. Dittam. Dittamondo, o sia Dicta Mundi, Poema in terza rima di Fazio degli Uberti, testo a penna.

Autori moderni.

Dav. ann. scism. Volgarizzamento degli Annali di Tacito;
e Opuscolo della scisma di Inghilterra di Bernardo Davauzati.
In Firenze 1637, presso Pier Nesti in foglio,

Dep. Dec. Aunotaxioni, e Discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron del Boccaccio, fatti da' Deputati alla correzione di esso, e stampati in Firenze nel 1574.

Esp. Salm. Volgarizzamento delle esposizioni de' Salmi, opera del buon secolo, e testo a penna.

#### Autori del buon secolo.

Fil. Vill. Aggiunta fatta da Filippo Villani alla Storia di Matteo suo padre, dal capit. 61. fino alla fine del libro undecimo. In Milano nel 1729.

Fior. S. Franc. Fioretti di S. Francesco, della stampa di Firenze de Tartini, e Franchi 1718.

F. Giord. Pred. Prediche di F. Giardino da Rivalto dell'Ordine de' Predicatori. In Firenze 1739, presso I Viviani.

F. Jacop. B. Jap. Poesie, o sieno Laudi spirituali del B. Jacopone da Todi dell'Ordine di S. Francesco, stampate in Venezia nel 1617.

Franc. da Barb. Francesco da Barberino, Documenti d'amore. In Roma presso l Mascardi 1640, con le annotazioni del Conte Federigo Ubaldini.

Franc. Sacch. nov. Op. div. Franco Sacchetti novelle trecento stampate nel 1724. con la data di Firenze. Opere diverse della stesso, testo a penna.

Autori moderni.

Fir. Di Agnolo Firenzuola le Opere seguenti.

Afin. Traduzione dell'Alfino d'Oro d'Apulejo libri dicci. Discorsi degli animali, o sia la prima veste de discorsi degli animali.

Nov. Novelle otto. Tutte queste Opere si trovano nell'Edizione in tre tomi in 8. fatta nel 1723. con la data di Firenze.

Lucid. Trinuz. I Lucidi, e la Trinuzia. Commedie in prosa del Firenzuola, stampate da Giunti di Firenze, la prima del 1549., la seconda del 1551.

#### •

Autori del buon secolo.

Gio. Vill. Storia di Giovanni Villani. In Milano 1729. ottima edizione.

Grad. S. Girol. Volgarizzamento dell'Opera intitolata Gradi di S. Girolamo. In Firenze 1729. presso il Manni.

Gind. G. Volgarizzamento della storia della Guerra Trojana di Guido Giudice delle Colonne di Messina.

Guie. Lett. Lettere di F. Guitone d'Arenzo, stampete di fresco in Firenze.

Autori moderni. . .

Gaili. Opere di Galilco Galilei nostro Accademico. In Venezia o meglio in Padova 1544. nella stamperia del Seminario in 4, vol. 4. Gel. Capr. Bott. Sport. Circ. Capricci del Bottajo, cicé decid Poltajo, cicé decid Poltajo, est per l'orrentino 1548-, e 1751. L'autore è Giambattista Gelli: come anche della Sporta, Commediaria in pross a stampata d'a Giunti di Firenze nel 1665., e della Circe, che contiene dicci Dialoghi; ed è stampata, come sopra dal Torrentino.

rt Gigl. Lez. Lezioni di Lingua toscana di Girolamo Gigli Sanese. In Venezia 1736. per Giambattista Pasquali.

Guice. Storia d' Italia di Francesco Guicciardini.

#### Autor moderno.

Intrep. Accad. L'accademico Intrepido, che ha fatte le Annotazioni alle Partitelle del Cinonio, è il celebre Girolamo Barufialdi Ferrarese Arciprete di Cento.

#### Autori del buon secolo

Lib. Astrol. Libro, o sia Trattato di Astrologia, testo a penna. Lib. cur. malatt. Volgarizzamento del Libro intitolato Cura di tutte le malattie, testo a penna.

Lib. mott. Libro di motti , testo a penna.

Lib. Sagr. Libro de Sagramenti, testo a penna.

Liv. M. Volgarizzamento della Prima, e della terza Deca di Tito Livio, testa a penna, e quell' M. accenna colui, che fu padron di quel testo, e fu Marcello Adriani.

Luc. Panz. Cronica di Luca di Totto da Panzano, testo a penna.

· Autori mederni.

Lasca Rim. Stibili. Spirit. Gelos. Di Antonfranceso Grazini, detto il Lasca, uno de cinque fondator della nostra Accademia abbiamo le Rime noovamente raccolte, illustrate con annotazione, o tampate in Firenzi nel 1741, da Franceso Mouckhe, vol. 2. in 8. Noi citiamo le altresi di loi tre Comedie in prosa, la Sibilia, la Spiritata, e la Gelosia, che trovanni stampate in Venezia da Bernardo Giunti nel 1582. Lor. Med. Noncia. Stame alla contadinesca in lode della

Nencia da Dicomano, del magnifico Lorenzo de' Medici. In Firruze del 1622, , insieme con la Beca del Pulci.

Lor. Med. Arid. Aridoso Commedia in prosa di Lorencino de' Medici, stampata in Firenze pe' Giunti nel 1605.

Autori del buon secolo.

Malesp. Istoria Fiorentina di Ricordano Malespini. In Firenze 17:8. da' Tartini, e Franchi. 302

Munn. Cron. Cronichetta di Ameretto Mannelli, In Firenze 1738, per Domenico Maria Manni.

Matt. Vill. Storia di Matteo Villani, che serve di continuazione a quella di Giovanni suo fretello. In Milano 1729.

Mirac. M. Miracoli della Madenna, testo a penna.

Mirac. M. Miracoli della Madonna, testo a penna. Mor. S. Greg. Volgarizzamento de Morali di S. Gregorio fatto da Zanobi da Strata, stampato in roma da Corbelletti nel

1714. in 4. vol. 3.

Morel. Cron. Cronica della famiglia de Morelli, e stampata
nel 1718, in Firenze dietro la Storia di Ricordan Malespini.

nel 1718. m Firenze dietro la Storia di Autori moderni.

Malmant. Malmantile racquistato Poema giocoso in ottava rima di Perlone Ziopioi, cioci di torenzo Lippi Fiorentino: coe le note di Puccio Lamoni, cioci di Paolo Minucci parimente Fiorentino. In Firenze 1731. presso Nestenus, e Moucke in 4: vol.2. Manni lez. Lezioni di lingua terana di Domenico Maria

Manni Accademico Fiorentino. In Firenze 1737. pel Viviani in 0.

Marian. Vita di S. Ignaizo Lojola scritta da Antonfrancesco
Mariani Bolognese della Compagnia di Gesu. In Bologna 1741.

per Lelio dalla Volpe in 4.

Muz. Varch. La Varchina di Giorolamo Muzio, stampata
nel 1744. dietro l' Ercolano del Varchi dell'edizion Cominiana.

Del buon secolo.

Nov. ant. Il Novellino, o sia Cento Novelle antiche, stampale nel 1724. con la data di Firenze. De' moderni.

Niccol. Panegiriche orazioni, e prose toscane d'Alfonso Niccolai toscano della Compagnia di Gesu. In Roma 1754. presso Generoso Salomoni.

Del buon secolos.

Ovid. Pist. Volgarizzamento delle pistole d'Ovidio, testo a penna.

Autori del buon secolo.

Pallad. Volgarizzamento di Palladio, testo a penna. Passav. Specchio di vera penitenza di F. Jacopo Passavanti dell'Ordine de' Predicatori. Mi sono servito, dell'edizion Fiorentina del 1725. fatta dalla nostra Accademia.

Pecor. Il Pecorone, cinquanta antiche novelle di Ser Giovanni Fiorentino. In Milano 1554 presso Giannantonio degli Antioni, Petr. Il Canzonieri di M. Francesco Patrarea. Mi son valuto dell'ultimo correttore topra climi itesti a penna, e stampioni Firenze nel 1748. nella stamperia all'insegna d'Apollo ≠ in cui hanno avuto mano i notri faccademici

Autori Moderni.

Pergam. Memor. Tratt. Memoriale della lingua italiana, e Trattato della medesima Lingua di Jacopo Pergamini Fossombrone. In Venezia 1656. presso i Guerigli, in foglio, Prof. Fior. Prose Fiorentine di diversi Autori, raccolte da Carlo Dati, e susseguentemente da altri, e stampate in varj tempi in Firenze, ed in Venezia in 4. vol. 7.

Pulc. Morg. Il Morgante maggiore Poema in ottava rima di Luigi Pulci , stampato nel 1732. con la data di Firenze.

#### Del buon secolo.

Rett. Tull. La Rettorica di M. Tullio. In Pirenze 1734.pel Manni.
De' Moderni.

Redi esp. nat. lett. Esperienze naturali , e lettere famigliari del eclebre Franceso Redi. In Firenze 1724., e 1727. nella stamperia Manni.

Ross, oss. Osservazionidella Lingua volgare del P. D. Pio Rossi Generale de' Girolamiti. In Piacenza 1677. presso il Bazacchi.

### Autori del buon secolo.

Sen. Pist. Volgarizzamento delle pistole di Seneca. In Firenze 1677. per gli Tartini, e Franchi.

Stor. Ajolf. La Storia, ovvero le prodezze d'Ajolfo, Romanzo antico, testo a penna.

Stor. Pist. Storie Pistolesi, ovvero delle cose avvenute in Tostana dal 1300. al 1348, In Pirenze 1733. per gli Tartini, e Franchi. Autori moderni.

Sagg. nat. esper. Saggi di naturali esperienze fatte in Firenze nell'accademia del Cimento, descritti dal Sollevato nostro Accademico il Conte Lorenzo Magalotti, è stampati nel 1667. e nel 1692, in foglio.

Salo". Avv. Granch. Spina. Opera del Cavalier Lionardo Sal. visti, detto l'Infarianto, uno de' cimpue Fonotiori della nostra Accademia. Avvertimenti della Lingua sopra 'l Decamerone. R' Cranchio Commedia in versia; lea Spina Commedia in prosa. In Firenze di Napoli 1606, presso i Giunti. Per gli Avvertimenti mi son servito dell'editione di Napoli 1712. presso il Raillard. in 4.vol.2.

Salv. Prof. Tosca. Accad. D'Antommaria Salvini nostro Accademico Prose Toscane dette nell' Accademia della Crusca; e Discors: Accademici detti nell' Accademia degli Apatisti. In Venezia 1734, per Agnolo Pasinelli in 4, vol. 5.

Segner. Opere del famoso Paolo Segneri della Compagnia di Gesù, nostro Accademico. In Venezia 1712. presso Paolo Baglloni in 4. vol. 4. Seen. Stor. Storia Fiorentina di Bernardo Segni, stampata

del 1723. con la data d' Augusta in foglio. Sen. ben. Varch. Traduzione de benefici di Seneca fatta da

Sen. ben. Varch. Traduzione de' beneficj di Seneca fatta da Benedetto Varchi. I Firenze 1574. presso i Giwnti in 8. Serdon. Stor. Traduzione delle Storie dell' Indie Orientali del

celebre Giampier Maffei della Compagnia di Gesù fatta da Francesco Serdonati. In Firenze 1589, presso i Gioma in 4. Stor. Eur. « Storia d' Europa di Francesco Giambullari, In

Stor. Eur. Storia d' Europa di Francesco Giambullari. In Venezia 1566, per Francesco Senese in 4.

#### Autori del buon secolo.

Tav. rit. Volgarizzamento del Libro de Cavalieri erranti,

detto comunemente la Tavola ritorda , testo a penna.

Tezor. Teoret. Brun. Due Opere di Ser Brunetto Latini, che si maestro di Daute; l'una intibolta Tesoro, scritto in francera, e volgarizato da Bone Giamboni. In Venezia per Marcho Sessa 1533. in 8., l'altra ha per tistol Tesoretto, o sia Favolello, ed è una Poesia a foggia di Frottola. In Roma 16/2, presso il Grignani, in foglio.

Trat. gov. fam. Trattato del governo della famiglia, testo a penna.

Trat. Piet. Trattato della Pietà, testo a penna. Trat. Sap. Trattato di sapienza, testo a penna.

De moderni.
Tac. Davanz. Volgarizzamento di Cornelio Tacito fatto da
Bernardo Davanti, la Firenze 1637. presso il Nesti, in foglio.
Tass. Geros. Amint. Di Torquato Tasso la Gerusalenme li-

Tass. Geros. Amint. Di Torquato Tasso la Gerusalemme liberata Poema celebre, e l'Aminta Favola boschereccia in versi. In Venezia 1735. pel Monti in 4. vol. 12.

Autori del buon secolo.

Vell. Cron. Cronica di Firenze di Donato Velluti. In Firenze 1731, presso il Manni, in 4.

Vit. Bart. Volgarizzamento della vita, o sia storia di Bart. laam, e di Giosafat. In Roma 1734. presso I Saivioni, in 4.

Vit. Crist. Vita di Gesù Cristo, testo a penna.

Vit. Plut. Volgarizzamento dello vite di Plutarco, testo a penna.

Vit. S. Margh. Vita di S. Margherita, stampata in Firenza dal Manni del 1934, in 4. Vit. SS. Pad. Volgarizzamento delle Vite de SS. Padri. In

Firenze pel Manni 1731. in 4. vol. 4. Nel vol. 3. si trova la Vita di S. Maria Maddalena citata in quest Opera.

Urb. L'Urbano , Opera romanzesca antica , falsamente attri-

buita al Boccaccio , In Firenze 1723. De' Moderni.

Varch. Ercol. Suoo. rime. Di Benedetto Varchi T. Ercolano, dislogo delle Lingue, illustrato con note, e stampato del 1750. dai Tartini, e Franchi, con l'impresa della nostra Accadenia, in 4. Anocra La Suocra'e Commedia in proso del Varchi, stambapa in Firenze nel 1550, in 8. Le pime poi si trovano in tutte le Raccolte antiche, e e moderne.

#### Del buon secolo.

Zinbald. Andrein. Zibaldoue, hibro di varie cose, antico, testo a penna, che fu già posseduto dagli Andreini, ed ora è nella Libreria della Nunziata di Firenze.





